# I PROCESSI DI MANTOVA: NOTIZIE STORICHE

Giovanni De Castro



Ital 500.852.68

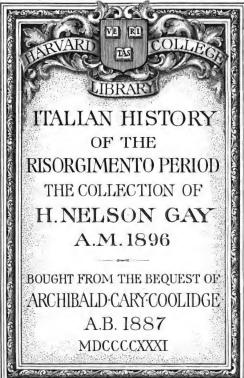

Panteon del Martiri della Likertà Italiana



...#

# I PROCESSI DI MANTOVA

NOTIZIE STORICHE

DI

GIOVANNI DE-CASTRO



MILANO 1863

PRESSO L'EDITORE CARLO BARBINI

Via Larga.





# PROCESSI DI MANTOVA

Tip. Gernia Erba, via di S. Vito in Pasquirolo . N.



Enrico Tazzoli

# PROCESSI DI MANTOVA

NOTIZIE STORICHE

J G

# GIOVANNI DE-CASTRO

Dammi, o ciel, che sia foco Agli italici petti il sangue mio. Leopardi.



MILANO 4863. Presso l'editore carlo Barbini Via Larga.

# Ital 596. 852.68

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

L'Editore, avendo adempiulo alle vigenti prescrizioni, tende godere dei diritti di proprietà letteraria sandalla Leggi del Regno d'Italia non solamente nell'interima anche a norma de' Trattati internazionali.

Voi lieti sul palco salite, o fratelli, E a noi la promessa di giorni più belli Lasciate, supremo saluto d'amor. Dei cieli guardando ne l'arco sereno Per voi la bellezza del caro terreno Si veste in sorriso di novo splendor.

Ma noi tra le forche, tra l'urne atterrati, Sui colli di sangue fraterno bagnati, Vendetta anelando restiamo quaggiù; Chè antica de'nostri tiranni è la festa, Ma un'orgia di sangue più lunga di questa Giammai per l'Italia veduta non fu.

MIRCANTINI, Tito Spei i.

### 1.

Uno storico illustre — Garnier Pagès — il cui ome dev'essere caro al popolo italiano perchè d'uoo che raccontò le sue sventure e le sue glo ie, e 
ne fu attore e storico della rivoluzione del 1848, 
n è molto — davanti una riunione di cittadin i lomrdi raccolti a festeggiare la sua venuta fra 10i — 
rermò d'amare l'Italia specialmente pel suo gran nuero di martiri, pel suo inesausto spirito di sacrificio, 
r la sua fede instancabile. Era lode meritata; ma 
e molti, invidiosi, ci negano, e che alcuni, stolti,

sconoscono, onde venendo dalle labbre di un onest e libero scrittore, fu udità da ognuno con profond commozione.

In vero, l'Italia ha dato in quarant'anni lo spet tacolo di una rivoluzione intimata e mantenuta dalle congiure, in cui i pochi, stretti in fraterno e miste rioso sodalizio, incontravano con serena fronte maggiori pericoli, e non s'arretravano davanti al l'opera anche quando questa conduceva inevitabil mente a' piedi del patibolo. - Lo storico frances ha ragione di rallegrarsi con noi di quello che for ma la nostra più solida educazione politica — ha ragione di passare a rassegna le vittime di jeri perchè esse hanno preparato le battaglie di eggi, perché a questo segno si riconoscono le grandi nazioni, e la scuola del sacrificio è la più feconda di virtù -A noi piacque tanto più questo omaggio reso ai nostri martiri, perchè è venuto di moda, ora che s raccolgono i frutti, giudicare opera da sconsigliati le imprese di que'magnanimi che, primi e soli, si sa crificarono per il bene comune; perchè molti, nor sappiamo se maligni o codardi, a meglio lodare l trionfatori recenti, affettano sprezzo verso i passati combattenti.

Le insurrezioni si improvvisano; ma non le rivolazioni. Queste hanno radici profonde; quanto più si prolungano nel passato, tanto più abbracciano l'avvenire. Un giorno matura spesso un'insurrezione: spesso un secolo non basta ad esaurire l'opera di una rivoluzione; perocchè questa rifà tutto, abbatte

e insieme edifica, distrugge e crea. Ma non si crea senza la fede, e la fede non trionfa che colla virtù e col sacrificio.

Consoliamoci: l'Italia ha molto sofferto, ha molto appreso: la sua rivoluzione è profonda. Guardiamoci addietro, quanta via percorsa! dove comincia? dove finisce? Quante sciagure, quante prove, quanti rovesci! Ma infine, la sventura ha fruttato, le prigioni hanno fruttato. — Ieri martiri e servi — oggi cittadini e liberi.

L'avvenire è la speranza, è la giovinezza. Un popolo deve invocarlo, cercarlo e attuarlo in tutto. Esso
è la libertà, il progresso: esso è la luce che sorge.

Spalanchiamo i nostri templi, le nostre case, affinchè quella luce si versi dovunque, animi ogni cosa.

Ma onoriamo del pari il passato; esso fu per altri
uomini l'avvenire; fu galantuomo, attenne sue promesse; per esso e con esso i nostri fratelli hanno palito, hanno lottato. Esso è la luce che tramonta, ma
chi nol sa? il tramonto del sole è un'illusione dei
sensi; la luce, la vita si rinnovellano perpetuamente;
cli innumeri orizzonti formano un sol cielo sul nostro capo, e le generazioni che si succedono costiluscono un solo popolo, una sola patria — che è
li nostro cielo quaggiù.

In questo senso la storia non invecchia mai. Questa, che si racconta qui, vivrà immortale. I successi della gioja sono passeggieri; quelli del dolore eterni; ed è appunto una storia di dolore e d'amore la mia. Che dico la mia? — La vostra, quella di tutti. Patrimonio della nazione, tutta la nazione ne inorgoglisce; tragedia politica, il suo pubblico è il popolo.

Vi campeggia una mite e insieme robusta figura da prete, a cui solo mancarono migliori tempi per essere adorato sugli altari, ma a cui in compenso non mancarono le benedizioni, che son forse più schiette, più accette e più durevoli d'ogni adorazione.

Cominciamo dal prete. Ed è giusto che principiamo da chi effettivamente ebbe il merito dell'inspirazione e il coraggio dell'iniziativa. Per fermo, la vita e la morte del Tazzoli (così si chiamò egli) debbono essere alla gioventù e al clero italiano un prezioso documento. Esso uscì dalle file della gioventù: serbossi giovane fino all'ultimo — di cuore, d'opere. d'ardimenti. Uscì dalle file del sacerdozio. Lo vid-

dero impallidire negli studii teologici, il suo capo s'incurvò sugli aridi testi, ma ad un tratto la sua bella fronte si sollevò. Tutt' altri sarebbe rimasto schiacciato sotto il peso di quella fredda e sterile scienza, che dimezza l'ingegno e agghiaccia l'animo, che insaziabile di vittime strappa a migliaja di giovani la coscienza d'uomini e di cittadini per restituirli alla società senz' occhi e senza cuore — non egli. — Un'idea gli fè cenno da lungi, lo chiamò, lo salvò. — Questa idea era l'Italia. Andò a lei, si prostrò davanti a lei, morì per lei. — Fu la sua religione.

Nello scadere del sacerdozio, tanto più rifulge la vita di un uomo che prete dedicavasi tutto all'amor della patria; — che prete consacrava in sè l'alleanza indissolubile della virtù e della libertà; — che prete, e in nome di quell'alleanza, votavasi al martirio.

In lui il martirio fu meditato, accettato, senza sgomenti prima, senza astii, senza querimonie poi. Del pari Cristo premeditò il martirio e andò ad esso come a gloriosa festa. — Le grandi anime d'ogni tempo si assomigliano.

Tazzoli ha riscontri con Pellico, più il battesimo della morte. La medesima rassegnazione, la medesima affettuosità e candidezza d'animo, lo stesso proposito di non uscire in lamenti; ma più nerbo, meno preoccupazione di sè, più fervente dilezione degli altri, religione più vera, più semplice come d'anima più risoluta e convinta.

Era la sua un' indole appassionata e gagliarda. A tutto consacrossi per vocazione irresistibile; tutto fece per un impulso prepotente; onde abbracciare altresi stato ecclesiastico con quell'entusiasmo, che abbellisce tutto, che purifica e ingrandisce le intenzioni.

Quando avea sei a sette anni, lo zio Francesco Arrivabene lo faceva piangere dirotto, dandogli a credere che d'allora in poi fosse a tutti preclusa la via del sacerdozio. — Per lui quella via era la più desiderabile, perchè gli si affacciava come la più ardua e la più meritoria.

Onde si comprende perchè riuscisse sacerdote modello; perchè, incurante di rispetti umani, d'oltraggi, e di pericoli, unico scopo della sua vita fosse il bene de'fratelli, e misura nel farlo il bisogno del cuore.

A tanta energia congiungeva la più squisita delicatezza. Per lungo costume di tolleranza verso gli altri, d'inflessibilità verso sè; per lunga abitudine d'alto e generoso soffrire, non rincrudito da accuse, non aspreggiato da livori o rimpianti, la sua anima era dolce e severa ad un tempo.

La dolcezza del carattere gli veniva dal padre. uomo egregio, giudice di pace in Canneto, ove Enrico nasceva il 17 aprile 1812. A chi nol sapesse. gioverà rammentare che le giudicature di pace furono istituzione napoleonica per comporre i litigi, per custodire la preziosa concordia degli animi. E gli uomini preposti a quella istituzione potevano fare un bene inestimabile, amministrare pronta e buona giustizia senza ricorrere ai lunghi spedienti

legali, senza suscitare o rincrudire le discordie sociali.

Il paese e la pubblica felicità erano assai giovati dalla istituzione, sicchè da' molti si rimpiange tuttavia e si desidera.

Madre all'Enrico fu la gentildonna Isabella Arrivabene, piissima e sviscerata per il figliuolo quanto questi amoroso di lei: sorella a quel Gaetano Arrivabene che, giovinetto, diede alla luce il *Dizionario domestico sistematico*, e a quel Ferdinando, amico di Foscolo, autore del *Secolo di Dante*, che, nel 1821, espiò in Dalmazia, nel forte San Nicolò, il culto a Dante e alla patria.

Apprese sotio il padre i primi rudimenti della lingua italiana, andò a pubblica scuola in Goito, indi entrò nel seminario di Verona. Ma udiamo dal Tazzoli medesimo alcuni particolari sulla sua prima giovinezza:

- « Compio oggi trent' anni, e sento desiderio di stendere una specie di giornale di tutte le cose alcun po' notabili che mi avvengono, e delle opere a cui prendo parte. Egli è però necessario che sommariamente narri la trascorsa vita.
- I primi studj feci sotto la direzione di mio padre, che m'insegnò la grammatica italiana del Corticelli, mi abituò a metter giù ordinatamente qualche pensieruccio, a scrivere qualche letterina, a far le quattro principali operazioni d'aritmetica, a declamare. Bisogna confessi che io, in quell'età e per tutto il corso delle scuole ginnasiali, non avea molta pa-



zienza nello studio; se non era che mio padre, ad onta dell'amor che m'avea, sapeva impormi, e non risparmiava talora l'impiego della sferza, assai poco avrei atteso allo studio: ma della mia negligenza mi ristorava la felice memoria.

- Posso anche dire che il Signore m' ha graziato d'una certa facilità di comprendere, la quale m' avrebbe dovuto innamorare dello studio; ma io aveva troppa vivacità per adattarmi a'lunghi e tediosi studj della lingua latina com' è insegnata ai fanciulli, con metodo che mi sembra sbagliato, perchè i fanciulli hanno bisogno d'essere guadagnati colle attrattive.
- « La vivacità accennata mi faceva essere alquanto inquieto in famiglia, quando non m'avesse imposto mio padre. Questa stessa vivacità però mi faceva credere più malizioso ch'io non fossi; come, senza essere ipocrito, un certo riguardo alle altrui opinioni. un certo pudore, un certo amore alla virtù, che non veniva meno per le mie debolezze e cadute quando fui adulto, mi fece agli altri credere men tristo che in fatto non fossi.... »

Venuto di Germania vescovo a Verona un tal Giuseppe Crasser, e visitato da costui il seminario, s'ebbero i giovani severe parole ed aspri ammonimenti, i quali parvero al Tazzoli e agli altri più duri da comportare perchè pronunciati da labbra tedesche.

« Non è a dire, scrive il Tazzoli in que' preziosi frammenti autobiografici da cui andremo togliendo qualche brano, come noi accogliessimo sì scortesi parole; e se il vescovo ci guardava bene, dovette vedere dipingersi sui nostri volti il dispetto. Non appena egli usci dalla scuola, noi protestammo.... e stringendoci reciprocamente la destra, facemmo voto di mostrare che potessero italiani intelletti e italiane volontà. »

E lo mostrarono, e lo provò più che ogni altro il Tazzoli, e il vescovo si convinse che anche in Italia si studia e si impara:

« Tutti infatti con istraordinaria attività demmo opera allo studio nel resto di quell' anno scolastico, tanto che, se per alcuni anni fosse durata quella generosa prova; parecchi di noi sarebbero di certo soccombuti alla fatica; chè non poche erano le notti insonni per noi, e non passavano oziose nemmeno le ore del chilo. Intanto però fummo consolati, come vennero i giorni degli esami, di sentirci dire dal vescovo queste precise parole: « Se fanno sempre sì bene, io non so che matricole dare. » E i nostri nomi erasi egli fatti famigliari, e di parole gentili, più che non mostrasse comportarlo il severo suo aspetto, ci confortò. Ed io in ispecialità ricordo con molta compiacenza l'amore che mi prese, e che in più occasioni si degnò di mostrarmi. »

Dal seminario di Verona passò a quello di Mantova. Enrico avea intelletto svegliatissimo, memoria tenace, pronta parola: sicchè non è a meravigliare facesse rapidi progressi. Si dedicò con particolare affetto agli studii storici, e lo spettacolo dei rovesci e dei risorgimenti delle nazioni gli occupò ed esaltò l'animo e schiuse la sua mente a pensieri, quasi

nuovi per lui cresciuto nella fredda solitudine di una scuola pretesca. Si consacrò pure allo studio della matematica, alla quale, meglio che alle lettere, si sentiva per indole d'ingegno inclinato. Fin d'allora egli s'era in parte sottratto a que' pregiudizi che con sommo zelo l'alto clero diffonde e serba 'ne' seminarii, perchè il farlo gli giova.

« Occupava io uno stanzuccio, sopra la porta del quale non occorre dire che vedeasi la solita deformità della specola. Quivi stavami un di studiando storia ecclesiastica, quando entrato da me il vicerettore, mi domandò che cosa studiassi. — È la questione dei ribattezzati » diss'io. « Ah (soggiunse egli) Ciprianus credibit Stephanum errasse, " e ripeteva tratto tratto questa proposizione perchè sapeva che il professore di religione nel corso filosofico a Verona m'avea insegnata la infallibilità del papa. Io però, tenendo per me le mie convinzioni, vedeva che non è savio agitare siffatte quistioni, che nulla fruttano se non la scissura della fraterna carità; ma la insistenza del vicerettore mi trasse a rispondere pel momento che Ciprianus ipse erravit putans Stephanum errassc. »

Nel seminario mantovano fu nominato professore, meritando, giovanissimo, la cattedra; la quale poi sempre occupò fino alla sanguinosa catastrofe che troncò il fiore de'suoi giorni.

Amantissimo degli studi storici, come dicemmo, si prese d'affetto a Cesare Cantù. Un giorno veniva consegnato alla libreria Pomba un fascicolo ove, con squisita cortesia, facevansi appunti alla Storia universale. Quel fascicolo era tutto di pugno del buon prete.

Quindi lo storico e il prete si scrissero; e il prete mandava quando a quando allo storico suoi lavori, con ingenuità di discepolo, con semplicità di giovane, con modestia di sacerdote: qualche panegirico, la relazione dello stato degli asili pell' infanzia, ed altri somiglianti lavori.

Agli asili, e a quant'altro poteva avvantaggiare la sua città e promuovere il benessere del popolo, porgeva egli — negli anni che corsero dal 40 al 48 — le sue cure instancabili; perocchè egli non era uomo da lasciare a lungo inoperosi, sterili i buoni pensieri che il suo animo e i tempi gli suggerivano.

Tratto dagli studi, dalla passione di patria nella corrente de' fatti attuali, si recò al congresso dei dotti in Venezia, e vi conobbe di persona il Cantù, dal quale si fe' consegnare il manoscritto del discorso tra scientifico e politico recitato nella chiusura della sezione di geografia e storia, e lo fe' stampare in Mantova. Onde poi il Cantù fu cercato dalla polizia e dovette esulare.

Così veniva appressandosi il 1848; così egli si preparava ai futuri eventi. Non è d'uopo rammentare che i fatti del 48 ebbero eco ne'caratteri più smemorati di patria e più timidi. Ma se questi, eccitati dall'altrui esempio, superarono sè medesimi, i caratteri fortemente temperati ebbero campo a mostrarsi in tutta la loro energia e grandezza. — Un tale carattere possedeva, come vedemmo, il Tazzoli.

Giunge in Mantova l'inaspettato annuncio della rivoluzione viennese. La gioja de' Mantovani è indescrivibile. Si canta il *Te Deum*.

La Guardia nazionale si costituisce. Il 21 marzo, ad una minaccia della cavalleria, s'improvvisano barricate. È sempre la medesima storia. Dappertutto dove passa una grande speranza, il popolo si sente forte, impugna le armi, e diviene soldato; ma pur troppo spesso il soldato e l'eroe di un giorno!

Ma anche qui lasciamo che il Tazzoli ci racconti le speranze e i propositi de' Mantovani in que' supremi momenti. Riferiamo un brano di una sua lettera del 26 marzo a Cantù:

· Tutta\_Italia è animosa, e la mia Mantova non avrebbe fatto prove indegne di se, ove il suo stato

non fosse tale da far temerario il soverchio ardimento. Sabbato 48 marzo impetuosamente prorompeva la nostra gioia alla notizia della rivoluzione viennese, e il vescovo aderiva al voto comune intonando nel duomo l'inno ambrosiano: migliaja e migliaja di cittadini prostravansi in piazza a ricevere la sua benedizione. La domenica si istituiva un comitato, e da quel momento la guardia civica, armata come meglio potè, pattugliando di e notte, mantenne l'ordine e la sicurezza. È superiore ad ogni elogio l'ardore de'nostri giovani, cui non fiaccarono le molliplicate veglie, nè l'imperversare della stagione, nè le minaccie... dell'autorità militare. Il 21, ad un molimento imponente di cavalleria, s'improvvisarono barricate... e la guardia civica bravamente spianò i fucili contro i soldati... La cavalleria tremò, conscia di andare al macello. Il vescovo si meritò l'amore di tutti, idonerandosi indefessamente ed efficacemente a temperare la durezza del governatore... Le truppe erano quasi lutte italiane, prima che venissero da Modena circa mille ungheresi...; gli artiglieri sono pochissimi...... Manca denaro . . . . oggi gli Ungheresi non furono lagati. Il governatore chiese denaro.... ma la cassa lella Finanza contiene soltanto 500,000 lire, metà elle quali sono depositi..... Noi gridammo non dar denaro... Domani si vuol tentare di sibir denaro, perchè il nemico si rifiri, come avenne a Venezia. Son persuaso che un piccolo corpo i truppe amiche che si mostrasse al di fuori basteebbe a liberar la città. Oh! non tardino i fratelli! » Enrico Tazzoli.

I fratelli, e non per loro colpa, tardaron grande sciagura, perchè contro le mura di si ruppe l'impeto de'nostri battaglioni.

Di chi la colpa? Altri, fatto ingiusto da scia (1), accusò i Mantovani di poca energ avere, con imperdonabili dubbiezze, perdut bella occasione di redimersi a libertà; ma vani non meritano l'accusa; la mancanza zione, ridusse all'aspettativa, all'impot movimento, nel quale i cittadini erano o gran cuore, e pronti ad ogni cimento. - Be zoli predicava l'azione: gridava non dover gnar denaro al nemico; doversi il nemico tere, non comprare o placar coll'oro; - r voce, perchè isolata o appoggiata da poch perchè giungeva nuova alle orecchie di m fu ascoltata. - Ma avessero anche i Manto conciandosi alla peggiore di tutte le pol tempo di rivoluzione — l'aspettativa poca risolutezza, ricomperarono ogni fiacche debolezza, negli anni dappoi, co' sacrifici menti di tutti, e il martirio de'migliori fi furono puniti abbastanza dal non aver go tanto di vita libera che goderono i Mila

A Milano, scrivendo al Cantù, il Tazzo il saluto di *generosa*, e diceva che la mem cinque giornate sarebbe durata quanto il n

<sup>(1)</sup> Generale Bava.

scia giustificava o scusava, se così piace meglio, la sua Mantova.

Sua davvero, perchè egli non ebbe cuore de abbandonarla durante e dopo l'assedio. Benchè invitato, pregato non sapeva condursi a lasciare la sua città sventurata, che sentiva d'amare tanto più quanto più infelice. In quel tempo egli predicava; e le sue prediche suonavano quando consolatrici e quando incitatrici, e l'uno e l'altro insieme; perocchè agli animi combattuti da contrari timori, o vinti dallo scoramento, persuadeva la calma e la speranza; ben sapendo che nella calma s'addestrano le forze, e nella speranza s' educano i propositi.

Accade ciò che accadeva sempre sotto l'Austria. — Fu arrestato, colpevole di non aver dissimulato abbasianza il suo amore all'Italia. Ma per questa volta il carcere l'ebbe breve tempo.

Di li a poco mandato libero, i Mantovani, a duplice dimostrazione di stima, lo incaricano prima di sollecitare con una predica, poi di recar a Brescia i soccorsi che Mantova in segno di fraterno alletto le offriva dopo i disastri del Mella; — beneficio che Brescia memore ricambiava, dopo l'infausto trattato di Villafranca, offrendo ai Mantovani asilo nella propria città, se volevano trapiantarvisi a rifarvi la patria e la vita.

In tale ufficio, vano è a dire quanto il Tazzoli si compiacesse: — quanto il suo cuore di sacerdote e di patriota esultasse nello scorgere congiunte in si bel modo la carità cristiana e la carità civile. —

Egli non si stancava dall' esprimere a tutti una parola di speranza e di fede, efficacissima, perchè convinta e sincera. Benchè uscito allora dal carcere non sapeva ridursi al silenzio, parendogli debito di più levare la voce quando maggiore era il bisogno di conforto, quando più la desolazione abbatteva gli animi, e li condannava al dubbio o, peggio, alla stanchezza.

## IV.

Il buon prete, nel mentre nutriva si fervido amore di patria, serbava delicatissimo affetto alla sua famiglia e ad un'altra famiglia, ch' era come sua, la moglie e i figli di Gaetano Arrivabene.

L'amore di patria non era in lui un sentimento rigido, austero, esclusivo, ma accompagnavasi ed armonizzavasi ad ogni altro ricambio del cuore, e dagli affetti famigliari era per così dire avvivato.

L' essere ben voluto, questo era lo scopo, l' ambizione della sua vita.

Per ciò scriveva a Teresa Giacomelli, vedova di Gaetano Arrivabene:

« Non vivo io forse unicamente di benevolenza?

Non è forse unico, o almeno principale mio studio,

accrescermi di continuo il novero di quelli che mi diligono. — E ho io ancora mancato a nessuno?

Il povero Tazzoli diceva il vero; egli non mancò mai ad alcuno, nè mancò a sè stesso e all'Italia.

### Ed altrove:

• Io che ho la fortuna di sapermi od almeno di credermi ben voluto da molti, io che ho la fortuna più grande di amare moltissimi, mi sento tuttavia ansioso di aumentare il numero degli amati e degli amatori, e di rendere sempre più intime e soavi le relazioni d'affetto. »

Questo periodo nobilissimo rivela tutta l'anima del Tazzoli, intesa ad esercitare un ministero di pace e fraternità; giacchè egli non solo sente di amare tutti gli uomini, ma vorrebbe che tutti gli uomini si amassero, vorrebbe moltiplicare l'affetto intorno a sè, rendere dolci e indissolubili i legami del cuore; vorrebbe effettuato su questa terra quello che altri si ostina a credere sogno, la concordia universale, ma che è forse presagio d'un'epoca non molto lontana.

Ma erano tempi di guerra e di violenza. Mentre egli ciò scriveva, una sfrenata soldatesca, alloggiata ne' templi e ne' palazzi, spogliava d'ogni oggetto prezioso gli altari, rapiva in Sant'Andrea una celebre reliquia, insozzava le pareti coperte degli immortali dipinti di Giulio Romano. — Tanto vandalismo lo indignava, ma non gli ispirava sgomento; giacchè al suo animo era ignota la paura.

Sovra ogni altra cosa idolatrava la madre. Perchè

avantata negli anni, tremava di perderla, pensava con imore angosciato al giorno che l'avrebbe perduta. - E la poveretta era ad ogni tratto in pericolo della vita. - Allora egli ridiveniva fanciullo - l'on staccavasi giammai dal suo letto; più nonvivera che in lei o per lei. - Gli morì quand' era in carcere, e fu meglio. - Alcun tempo dopo, egli nonsa indirizzare miglior augurio alla Marianna Arrivabe le, figlia di Teresa, del seguente:

· Ti conceda Iddio uno sposo quale s'ebbe tua madie; e figliuoli così a:norosi quale io fui alla madie mia, ma non così sventurati da nuocere quar do vorranno giovare! »

Il figlio chiede quasi perdono al patriota.

Per certo questi brani delle sue lettere, ispirano il più vivo desiderio di conoscere per intero le sue confidenz : epistolari. Noi dobbiamo accontentarci di riprodurre tre sue lettere a Teresa Arrivabene e a' suoi nipoti. Se si pensa ch'egli le scriveva poco prima dell' mprigionamento, non si ponno leggere senza profenda commozione.

Mantova, 11 agosto 1851.

# Mia diletta!

Tu vuoi che io ti scriva subito, e io il faccio benc'iè, pensando che questa mia lettera ti verri data forse posdomani, mi sembri meno opportuni venirti innanzi in un tono di mestizia, e procurari così un giorno di più di dolore. Ma no: perchè

scriverò io con accento addolorato? È vero che materialmente colui che più d'ogni altro ti amò sulla terra, colui che mi onorò dandomi a te quasi suo successore, non è più con noi; ma egli non ci ha veramente lasciati; egli anzi mai non ci abbandona. Ei più non piange, e non può amare che la memoria di lui ci faccia sempre lagrimosi. Se ben pensiamo, coll'attristarci del non vederlo noi cediamo più all'amore di noi stessi che all'amore di lui. Avremmo noi veramente ragione di desiderare che egli fosse ancora in questa valle del pianto, anzichè nella regione del gaudio? Tu sei religiosa; e per questo meglio atta a comprendere l'insegnamento dell'apostolo Paolo. « Fratelli, diceva egli, non voglio che ignoriate le condizioni dei vostri morti, affinchè non siate contristati come coloro che non hanno speranza. Sì, mia soave amica, chè così mi piace chiamarti perchè sento che l'affetto val meglio della parentela; si, coloro che non hanno alcuna speranza alla sorte dei giusti, perchè non hanno il beneficio della fede che parli ad essi della vita seconda, o perchè empii sentono che non hanno diritto ad essa, non possono pensare ai loro cari premorti senza accorarsene; ma noi speriamo di raggiungere i nostri benevoli, e d'aver parte con essi ai gaudi eterni: noi sappiamo che essi non sono veramente morti; anzi son meglio vivi che prima, e quando al Padre comune piacerà, noi pure, senza essere offuscati dalle tenebre del sepolcro, possederemo la vita perfetta. Dobbiamo noi affrettare coi desideri questo istante? Il possiamo, come lo poteva l'Apos'olo, purchè non sia con troppa ansietà, e purchè sia compiuta la nostra missione. E la tua non è ancora compiuta.

Non ti vedi tu attorno amabili creature che hanno bisogno di te? Oh avresti tu cuore di lasciarle? Rammenta il tuo dolore allora che perdesti tua madre. E tu eri già donna, già v'era chi divideva con te gl affanni della vita, già avevi figliuoli a' quali dedicare i tuoi più solerti pensieri, i tuoi più vivi affetti. Che sarebbe pertanto de' tuoi figli, se ora perdessero la madre loro! Ti dico vero che io non posso fermarmi a lungo in questa supposizione, io che, quantunque uomo maturo, forse per non aver una mia propria famiglia, benchè m'abbia fratelli e nipoti carissimi, mi sentirei troppo gravemente colpito colla morte di mia madre. Non ne parliamo più, mia cara! la memoria delle mie non remote trepidazioni mi fa accorto che io, il quale ho osato chiamare egoistica la tristezza eccessiva per la morte de' nostri bennamati, sarei egoista io stesso al sommo grado. Bisogna ch' io confessi essere più facile predicar il bene che operarlo. Pur non cesserò di predicarlo. Che io non senta più che tu sei stanca della vita: la tua corona non è ancora apprestata; altri meriti devono prima decorare l'anima tua. Fra questi meriti non è l'ultimo quello di amare, ascoltare, tollerare

Il tuo Enrico.

24 dicembre 1851.

Mia cara,

Ond'è che tu quasi ti rimproveri le tenere espressioni che talora ti sfuggono a mio riguardo? Ma puoi tu avere, dopo i tuoi figli, padre e sorelle, persona che più ti ami e più abbia diritto d'essere da te ben voluto? E se tu fosti troppo presto privata di chi t'aveva cara sopra ogni cosa, di chi ti giocondava la vita, di chi ti faceva altamente onorata, e la sua precoce partenza ha imposto ad altri la più viva compassione, io per elezione mi feci tale, da abbisognare chi mi conforti di soave e pura amicizia, e per essa mi compensi di quei diletti ai quali ho rinunciato. Or dimmi pure che riposi confidente nel mio affetto; aprimi pure il tuo cuore, e svelami il lesoro delle afflizioni e delle gioje ch'esso racchiude; parlami sovente di te e dei tuoi figli, confondimi con essi: e stanne sicuro che io farò di non essere indegno dell'amor tuo. E non vivo io forse unicamente di benevolenza? Non è forse unico, o almeno principale mio studio, accrescermi di continuo il norero di quelli che mi diligono? E ho io ancora manato a nessuno? Oh io li sento i battiti del mio more, e ne provo gran gioja; li sento e ne ho balevole sperienza per dubitare che il tempo valga d allentarli; quasi quasi penserei che nemmeno quiete del sepolcro debba parallizzarli; nemmeno e gelide ceneri bastino a tor loro la vita. Anzi ne

sono certo! Anche oltre la tomba io penserò a te a' tuoi figli, come a mia madre e ai miei fratelli. Ma a che vado io fantasticando ad un'epoca che vori essere remota? Oh i miei sogni non sono già quest io sogno la tua presenza vicino a me, sogno di sei tirmi ripetere dalle tue labbra meglio che dag scritti che aggradisci quel poco ch'io posso fare pi la tua famiglia; sogno te conversante colla m mamma, e con lei invocante benedizioni sul m capo. Ti auguro eguali sogni, perchè sono diletti voli, e ti auguro di più che realmente tu sia cutti benedetta ed avuta in amore come lo sei da'tuo e più che da tutti

Dal tuo Enrico.

24 dicembre 1851

Figliuoli miei,

Ecco il di degli augurj! Sono tutti sinceri? Que soli lo sono, che non si fanno unicamente in que di, ma che emessi dal cuore quotidianamente, queste solenni ricorrenze dell'anno si esprimono forme speciali; quelli lo sono che somigliano ai m per voi, ai vostri per me. Or vorrò io formulai Voi potete e dovete per voi stessi essere modesti vostri desiderj; ma io per voi sono forse un potemperante, e non varrei quindi ad esprimere in foglio i miei voti. Per questo io mi limiterò ad es

nare il desiderio che ho vivissimo e superiore ad ogni altro, che continuiate a possedere i pregi e i gaudj dell'amore. La penna era per esprimere alcun che di più particolareggiato, cioè la mutua benevolenza. Oh! ma io non posso, anche volendolo, troppo restringere i miei desiderj: io, che ho la fortuna di sapermi o almeno di credermi ben voluto da molti; io, che ho la fortuna anche più grande di amare moltisssimi, sentomi tuttavia ansioso di aumentare il numero degli amati e degli amatori, e di rendere sempre più intime e soavi la relazioni d'affetto. A voi pertanto faccio i medesimi auguri. Stringetevi sempre più attorno alla cara donna che il Cielo ha voluto per vostra gran ventura donarvi in madre e serbarvi. Voi trarrete da questo vincolo i più potenti ritegni al male, i più efficaci stimoli al bene. Stendete anche al di fuori la più pura e calda benevolenza, e ne avrete i più dolci compensi alle inevitabili afflizioni. Voi non vorrete tra questi esterni amici obbliar me; obbliereste (ho l'orgoglio di assicurarvene) il cuore che meglio forse d'ogni altro e più costantemente risponderà ai palpiti dei vostri. Vogliamci dunque assai bene tutti, ed avremo in ciò un'arra di virtù e di felicità

Il vostro Enrico.

« La moltitudine delle vittime non tolse l'animo per l'addietro, e nol torrà per l'avvenire finchè si raggiunga la vittoria.

« La causa de' popoli è come la causa della religione; non trionfa che per la virtù de' martiri.

- « Giovani, che vi rammaricate de'nostri patimenti, la compassione non vi soffermi sulla vostra via, ma, come suolsi nelle ossidioni delle terre murate, la caduta di quei che vi precedettero accresca indignazione ai vostri cuori; poi montate animosi sui corpi dei caduti, per salir meglio la breccia, e conquistare la contrastata rocca.
- Voi vincerete, e se tanto ci basterà la vita, nella vostra vittoria ci consoleremo delle membra calpeste.

Sono parole del nostro Tazzoli. Ben più che voce d'individuo, esse esprimono gli intendimenti e i voti di quell'eletto numero d'italiani, che rappresentanti e interpreti della nazione, s'accingevano ad operare per essa e con essa; giacchè con questi sensi i patrioti italiani, cessato l'accasciamento per i rovesci del 1848, invocavano e affrettavano la riscossa.

In quasi tutte le città della penisola i più fervidi arditi radunavansi a discutere sul da farsi, e a preararsi all'azione. Que'ritrovi; che erano già per sè di un grande atto di coraggio, sfuggivano alle inagini della polizia, e acquistavano una crescente e disteriosa influenza sull'opinione pubblica e sul opolo. Naturalmente anche in Mantova si tenevano di riunioni. Dove? Da chi? Nol si sapeva, ma si senva che qualche cosa stava preparandosi.

Tristissimi fatti avvennero in que'giorni che pegiorarono una situazione già per sè stessa gravissima.

Quasi non bastassero le prepotenze impunite della ruppa; le soperchierie e le persecuzioni della polizia; – lo spionaggio diffuso ovunque e ciecamente creluto; — la legge della coscrizione pessima e pessinamente applicata; — i giudizi statari frequenti ed nesorabili; — le imposte intollerabili; — la soldalesca — colto il pretesto di una privata rissa — inferoci in Mantova contro i pacifici cittadini.

Tazzoli stesso in un suo scritto racconta l'orrenda scena, che può fare riscontro a quella accaduta in Milano, il 3 gennajo 1848:

« Due giovani, un cristiano ed un ebreo, per ragione d'una amica s'insultarono; e l'ebreo assalendo con sorpresa l'avversario in una bottega da caffè, percosselo, buttollo a terra. Gli amici del soccombente s'avvisarono alcuni di appresso di procedere a qualche rappresaglia, e procedendo ingiustamente, percossero qualche ebreo: il ridicolo prestossi a continuare in queste biasimevoli soperchierie<sup>3</sup>, delle quali gli ebrei tentavano alla loro volta di ricattarsi: ed era omai tempo di por riparo al male, perchè non diventasse assai grave. Se non che sarebbesi proprio detto che chi dovea impedirlo s'industriò di accannirlo. Era scena miseranda il vedere come le pattuglie che, girando con tranquilla dignità avrebbero posto fine al disordine senza prendere una parte funestamente attiva, si sbandassero ad ogni fischio, ad ogni scroscio di riso, ad ogni motteggio. ner correr dietro a qualche stordito, che pur riusciva sempre a cavarsi d'impaccio. Guidava questi uomini d'arme un briaco con la spada sguainata nella destra e lo zigaro in bocca, ed avea si perduto il senno, che, trovandosi dinanzi ad una bottega da caffè piena zeppa di tranquilli cittadini, tra i quali anche parecchi regj impiegati, e sentendo dietro se ruzzolare una pietra, comandò a'suoi armigeri facessero fuoco sugli inermi che si trovavano nella bottega: e fu gran ventura che il capitano di gendarmeria accorresse in tempo a deviare d'un colpo di squadrone gli spianati fucili. - Una povera donna incinta fu uccisa nell'atto che metteva il piede in una bottega per provvedere la cena della sua famigliuola. L'essere chiusi in casa assistendo il vecchio padre infermo, non salvò la vita a due conjugi, entrando le palle micidiali per la finestra. S'erano poste sentinelle e picchetti di truppe a capo delle vie che davano nel ghetto: il popolo animato da mera curiosità s'affollava, chiedendosi da che fossero motivate quelle misure; e senza nemmeno la revia ammonizione d'uso, si fece fuoco contro la

Non vi era per verità bisogno che accadessero tali lolenze, perchè i buoni cittadini mantovani pensassero scuotere di dosso l'abborrito giogo, ma egli è erto che anche queste forsennate rappresaglie confitarono lo sdegno di tutti, accrebbero, se era possiile, l'odio della popolazione contro la soldatesca ed governo.

Era la sera del 2 novembre 1850.

Nella casa di Livio Benintendi, patrizio mantovano llora fuoruscito, presso l'ingegnere Attilio Mori, mininistratore de'suoi beni, stavano raccolti a milerioso colloquio alcuni cittadini.

Ben scorgevasi che quella riunione era assai grave, erchè su tutti i volti era dipinta inquietudine e repidanza. Ad ogni più lieve rumore, troncavano gni discorso e ascoltavano ansiosamente. Ne'dintorni ella casa aveano disposti alcuni fidati perchè ademissero all'officio di scolta; sicchè, in caso di periolo, potessero in tempo disperdersi. Favellavano interrottamente, a bassa voce, rassicurati o agitati ogni atto dagli avviside'cittadini che vegliavano al di fuori.

Erano in tutto diciotto; ma che cosa è il numero uando i pochi si raccolgono in nome di un grande rincipio e parlano ed operano in nome delle miliaja?

Erano nomi oscuri, ma che domani non doverano serlo più; — belle e forti intelligenze, educate a lulii severi; — avvocati che, meditando le leggi,

aveano consacrata la vita al trionfo del diritto nazi nale; — professori, che dalla convivenza intelletti col mondo classico, aveano ritratta la passione una prisca grandezza; — poeti dal sentimento viv attivo, non cascante, che aveano d'uopo di tradur in azione concetti lungamente idoleggiati; — sace doti che voleano riscattare le colpe e le miserie tanta parte di clero e di popolo.

V'era — a dir breve — il fiore della dottrina della virtù di Mantova:

GIOVANNI ACERBI, capitano d'artiglieria nel 1849 strenuo difensore di Malghera.

Giuseppe Borelli, maggiore nel 1849, uno de'd fensori di Roma.

Erano stati eziandio a Roma con Garibaldi, arg mento di lode e fiducia superiore ad ogni altro:

CASTELLAZZI, dottore in legge.

Chiassi, ingegnere.

BORCHETTA, ingegnere.

Tassoni, farmacista.

Altri nel 1849 aveano combattuto a Vicenza, V nezia o altrove; oppure chiusi in fortezza, non av vano potuto impugnar le armi, ma aveano invoca con desiderio profondo l'ora del pericolo, il giori delle opere:

CARLO POMA.

ACHILLE SACCHI.

GIUSEPPE QUINTAVALLE.

VINCENZO GIACOMETTI, tutti e quattro medici. Carlo Marchi.

PRANCESCO SILIPANDRI.

PARIDE SUZZARA VERDI.

VETTORI figlio.

Jno solo, di cui tacciamo il nome, invitato al conno, mancò.

Che cosa volevano quegli uomini? Quale scopo li niva? Dovea essere ben importante l' oggetto del loquio, ben grande la loro fiducia, se osavano ractiersi in un tempo in cui erano persino vietati le vie i gruppi di poche persone, in cui lo spioggio regnava padrone assoluto della libertà e della de'cittadini, e puniva, nonchè le opere, i pensieri. Apparentemente erano stati chiamati per discutere programma di un giornale; ma ognuno sapeva o esentiva che il giornale era un pretesto e non ro; e nullameno tutti, meno uno, erano venuti. Infatti di giornale non si parlò nè punto nè poco re cure preoccupavano quelle menti; altri affetti

mmovevano quei cuori.

Marchi dichiarò, con poche parole, il vero scopo l convegno, scopo interamente politico; ed esortò i adunati ad istituire una commissione incaricata apprestare i mezzi, onde si potesse — a suo

npo — cooperare efficacemente alla liberazione lla patria.

Nessuno espresse de' dubbi, o fece delle riserve; n unanime adesione fu ordinata l'istituzione di un mitato composto di tre cittadini, il quale appunto endesse in esame la condizione politica del paese avvisasse ai modi di portarvi rimedio.

Fu trasmesso il tenore delle deliberazioni a quel che stavano nella via; e com'era ad aspettarsi, sen altro lo approvarono.

Si venne quindi all'elezione del comitato. Era l'at più grave di quella riunione; da esso in parte d pendevano le sorti di Mantova e forse quelle d'Itali

Il maggior numero delle schede recarono i nor di Tazzoli e Mori, tratto di fiducia che onora soi mamente l'ottimo prete e l'egregio cittadino.

La elezione del terzo rimase lungamente indeci fra il Quintavalle ed il Marchi; finalmente otteni quest'ultimo la maggioranza.

Poi si presero quelle misure che meglio valesse a custodire l'esistenza della società e a preservar dai sospetti e dalle denuncie.

Ad evitare le frequenti convocazioni in tanto ni mero, i soci, eccettuato il comitato, si divisero tre gruppi, sottomessi ad un capo corrispondente comitato stesso. — E questo ebbe incarico di pi sentare nella prossima adunanza il progetto d'ori namento della società.

La seconda adunanza ebbe luogo il 12 novemble Ad ognuno tardava conoscere quel che si era fat Il febbrile bisogno d'azione li rendeva impazioni esigenti. Ma in Tazzoli questo bisogno, non meno se tito, era governato dal buon senso e dalla ragion

Il comitato parlò per bocca del Tazzoli. In ve egli ne era l'anima. L'egregio prete espose l'or namento della società; disse scopo supremo di qu sta il preparare e organizzare le forze del pac le potersi giovare della prima opportunità a votere il giogo straniero. A meglio raggiungere ntento propose che ogni socio iniziasse cinque lividui; ciascuno de' quali potrebbe iniziarne altri que; e così via. Gli affiliati doveano conoscere il oprio iniziatore. Ogni iniziatore avrebbe indicato a numeri in una tabellina il vario grado d'intelenza e di patriottismo de'suoi: esclusi i nomi. Le pelline doveano restare presso al comitato. Ogni iliato dovea pagare una quota mensile non minore una lira.

Piacquero agli adunati le proposte, e le adottano; ma come suole spesso accadere, da li a non
solto si sollevarono dissidi. — Non è a dire con
nale sollecitudine il Tazzoli procurasse ricondurre
i pace tra gli animi inaspriti, placare le offese;
uanto tempo, quante cure, quanto amore spendesse
sel richiamare a concordia alcuni membri della soietà, nel lenire gli sdegni, nel prevenire le consequenze funeste e inevitabili di qualsiasi discordia in
ma società segreta. — Quell' anima gentilissima,
perdonava a chi gli procurava tanti crucci, tanti afanni, a chi gli creava tanti imbarazzi, e scriveva:

A fare il bene pochi son atti; e a causaro il male sciaguratamente siamo tutti abilissimi. Consoliamoci adunque riconoscendo onestà in queglino stessi che avrebbero qualche ragione di dolersi di noi.

Così nel rispetto delle intenzioni, egli ravvalorava quella forza di compatimento e quel proposito di tolleranza, che dovrebbero essere le più pure qualità del prete, ma che invece, colpa dei tempi o degli uomini, si trovano di rado nel sacerdozio. Così non solo egli perdonava a' suoi tormentatori, ma si scusava, li giustificava. Che potremmo chiedere di più? == Altrove egli soggiunge:

« E parrebbe che l'amor patrio, non potendo albergare che nei cuori nobili, dovesse estinguere tutte quelle suscettibilità dell' amor proprio e tutte quelle passioncelle, che sono in tanta opposizione colla generosità di quel santissimo affetto. Dico del vero amor patrio, sapendo pur troppo che taluni lo vantano senza averne caldo il petto: da questi ipocriti, che, indotti da ambizione, da vanità, da cupidigia, o anche solo da leggerezza, mentono sensi che costituiscono una specie di religione, ben ci dobbiamo aspettare qualunque bassezza ed ogni artifizio di discordia. Ma tale è l'impasto nostro, che quanto più sentiamo quei principii che altamente onorano l' umanità e più è facile che diamo ascolto a ragioni di risentimento, le quali divideno quelli che sono in debito di cooperare. »

Certo il Tazzoli non scriveva queste parole per sè; in lui l'amore della patria era una seconda religione; le diceva per que' speculatori di patria, i quali fingono un sentimento che sono incapaci di nutrire, che mentono a sè stessi e ad altrui, e che, per usare un'energica frase di Foscolo, tracannami la patria alla salute de' proprii interessi e delle proprie ambizioni.

Or quale doveva essere la prima cura del comitato? Fin dalla prima seduta Tazzoli nol tacque; dichiarò esplicitamente che principale incarico del comitato dovea esser quello di preparare un piano per insignorirsi — il giorno della lotta — della fortezza; e avutala in mano conservarla; ottimo divisamento; giacchè chiunque pensi qual chiodo sia alla povera Italia la fortezza di Mantova dirà che l'onorando prete sentiva giusto.

La proposta del Tazzoli era che si studiassero non una, ma più combinazioni; e così, a seconda delle circostanze, s'apprestassero più progetti. — Benchè questo divisamento fosse in massima approvato, al solito si perdette in discussioni inutili un tempo prezioso. — Alfine fu chiamato l'ingegnere Francesco Montanari della Mirandola, giovine d'alto cuore, d'incredibile audacia; il quale esplorò la fortezza di Mantova, e poscia quella di Verona, e concluse col dichiarare al Tazzoli che prendere la prima per sorpresa era difficile, non però impossibile.

Non si scoraggiavano i patrioti. Diedero opera a raccogliere denaro, a predisporre gli animi e i mezzi agli avvenimenti che il desiderio faceva credere maturi e vicini. — Per Tazzoli e i suoi i minuti erano contati.

Il tapezziere Sciesa — colto in que'giorni mentre affiggeva pe' muri di Milano un proclama rivoluzionario — veniva fucilato.

A Venezia — l'11 ottobre 1851 — veniva strozzato Dottesio da Como — reo di aver diffuso nel

Veneto stampati della tipografia elvetica di Capolago:

In Mantova — il 5 novembre — veniva fucilate il prete Grioli, amico dilettissimo di Tazzoli — un angelo come lui.

Tre vittime in breve corso di tempo! Tre vittime da aggiungersi a quelle innumerevoli sagrificate dal l'Austria in Italia.

La morte del Grioli fu un colpo terribile al povero Tazzoli. Da quel giorno egli previde ciò che la attendeva — ma non per questo si sgomentò — no cessò dalla magnanima impresa che aveva iniziata.

Il Grioli andò al supplizio con la serenità di un santo. Fuvvi chi, dinnanzi al Tazzoli, meravigliò non lo avessero spogliato degli abiti sacerdotali prima di fargli subire il supplizio. Tazzoli, indignato, surse a dire: — E chi mai può supporre che la chiesa cacci i suoi anatemi contro una vittima di patria carità?

I fatti dimostrarono che Tazzoli s' ingannava; s'il·ludeva come quasi sempre le anime belle. La chiesa di Roma — non la chiesa di Cristo — fuorviata da interessi mondani e da basse passioni — anatemizzò e perseguitò a morte l' amore della patria ed i patrioti. Tanto peggio per essa. Havvi una religione, superiore a tutte le religioni; e sul suo vessillo sono scritte la parole: Giustizia e Verità.

#### VI.

La sera del 27 gennajo 4852, Enrico Tazzoli stava in colloquio co' suoi più cari. Erano questi per lui i più bei momenti della sua vita, in cui effondevasi in quelle confidenze ed in que'ricambi che sollevano e fortificano l'anima.

Erano venuti in quella sera a trovarlo i più stretti parenti e quella pia donna di una Teresa Arrivabene, a lui amica, sorella, madre. Così riuniti, discorrevano degli affari della famiglia, e soprattutto degli interessi della patria; ma quantunque si rallegrassero di trovarsi vicini, non si sentivano sicuri.

Quel colloquio era affettuoso, pieno di quella dolcezza che non manca mai nei ritrovi di persone che si amano === ma non lieto.

La Gege — vezzeggiativo con cui Tazzoli soleva chiamare la Teresa — era mestissima; invano Enrico procurava farla sorridere; e interrogata rispondeva di sentirsi invasa da invincibile melanconia — e avrebbe potuta soggiungere da non so qual senso di terrore.

Infatti, gli avvenimenti erano tali da giustificare le più gravi apprensioni e i più sinistri presentimenti.

In que' giorni aveano arrestato varii cittadini. La Teresa lo sapeva. Lo sapeva Don Enrico; ma entrambi evitavano di parlarne. Quanto alla madre del Tazzoli-non sapeva nulla; viveva nella più completa e serena fiducia.

Ferdinando Bosio, professore nel seminario arcivescovile; il Mori, membro del comitato, ed un giovinetto della provincia mantovana, erano stati improvvisamente tratti in carcere. Perchè? Il Tazzoli ne conosceva la ragione; ma pure si mostrava tranquillo, fingeva di essere ilare per non cagionare do lore a'suoi, per non ispirare de'sospetti che avrebbero gettato la disperazione nel cuore della sua povera madre e de'suoi parenti.

Benchè il discorso volgesse quasi sempre sulle cose italiane, su quegli interessi cittadini che quellanime generose e gagliarde ponevano sopra ad ogn più prezioso interesse domestico, il Tazzoli pronun ciava parole di speranza e fiducia.

La sua condotta era già riuscita a dissipare i pre sentimenti della Gege e a scemare la sua tristezza quando ad un tratto s'ode bussare alla porta.

La madre del Tazzoli accorre, e chiede:

- Chi è?

Una voce rauca e imperiosa rispose:

- Il commissario di polizia Filippo Rossi.

Questo nome era per sè solo la più tremenda dell minaccie, la più terribile delle rivelazioni.

La povera donna sarebbe caduta a terra, se l Gege non l'avesse sostenuta. Il commissario entrò; non salutò alcuno; perquisi o studio; sequestrò gli scritti; intimò a Tazzoli l'arresto; e tutto ciò in brevissimo tempo, con piglio rillano, con voce inesorabile, con uno sguardo in cui scintillava una gioja feroce.

È impossibile descrivere quella scena di subito sgomento, d'ineffabile angoscia. La Gege con un sublime slancio d'energia, faceva forza a se medesima; ma gli altri parevano come colpiti dal fulmine. — Il Tazzoli consolava, rassicurava tutti.

Il Rossi non ascoltò gli scongiuri della madre — per il suo peggio riavutasi — che almanco ei facesse venire una carrozza: giacchè il suo figliuolo avea una gamba piagata. Invano la povera donna protestava l'innocenza del figlio, gridava che era una ne quizia trarlo, malato com'era, in carcere.

Irridendo a quella povera donna, il commissario si trascinò dietro — a piedi — il figliuolo, spasimante per la piaga aperta — non lasciandolo posare un istante fino alle carceri del castello.

Chi forse sofferse meno in quel momento, fu il Tazzoli, che a quella scena s'era a lungo tempo preparato. Ma la madre sua? Ma la Gege?

La madre poco stante moriva; ed era meglio.

• Mia madre.... la buona, l'affettuosa mia mamma — scriveva il povero Tazzoli in una sua lettera dal carcere — non è più! Se la religione non fosse per me una fonte inesausta di carissimi conforti, ci sarebbe da dar la testa nei muri. »

Povero Tazzoli. In vero se non soccorresse la forza

d'animo, provata alla sciagura, pronta al martirio. qual prigioniero non darebbe la testa nei muri! Qual prigioniere, strappato a forza da quanto ha di più caro al mondo, non si toglierebbe una vita divenuta insopportabile. Nei primi giorni di carcere, e dopo, qual prigioniero non diverebbe furioso come belva, e non spezzerebbe i propri denti contro le sbarre della porta fatale? Ma la religione di cui qui parla Tazzoli, è la religione, eterna della coscienza e della dignità umana, che non conosce apostasie, ed abborrisce da ogni viltà, anche da quella tragica e suprema che si chiama suicidio. - Tazzoli sentiva la dignita umana in tutta la sua bellezza, e a quella povera santa donna di sua madre, mortagli senza ch'egli potesse vederla per l'ultima volta, egli giurò di serbarsi sempre eguale a sè stesso; e mantenne fino all'ultimo la promessa.

Prigioni, progressi politici, strumenti di torture, cuffie del silenzio! È tempo che tutto ciò finisca. È incredibile ciò duri ancora; incredibile che un tiranno solo ponga in carcere i mille. Che cosa vuol dir ciò? I mille sarebbero dei vigliacchi? No, sono degli eroi. Ebbene: Un tiranno solo fa bastonare, torturare, impiccare i mille. Da qui cent'anni, questa paurosa o strana storia, ripetuta in Austria, in Russia, dovunque, sembrerà un sogno; non sarà creduta. Bisogna finirla. — Un tiranno solo, quando una madre è ammalata, quand'essa muore, non le lascia abbracciare per l'estrema volta il figliuol suo chiuso in carcere. Ma il tiranno non ha una ma-

dre? — Oh! divina libertà, cancella tanto abbominio dalla faccia della terra. La tua luce, serena e scintillante come quella del mattino, penetri dovunque, e sperda queste visioni di terrore.

### VII.

Come fu scoperta la cospirazione? Vi fu tradimento? Chi fu il delatore? No, quella congiura non fu, com' altre, macchiata di delazione. Un accidente del tutto fortuito, del tutto imprevedibile, diede in mano all'Austria il primo indizio, che doveva porla sulle traccie di Tazzoli e de'suoi compagni. Abbiamo i particolari che seguono da persona autorevolissima, e sono ignoti al maggior numero.

A Lugano, durante una fiera che vi si tenne nel 1851, furono spese banconotte austriache false. Il governo cantonale venne a conoscere il fatto, e sospettò a ragione che quelle banconotte dovevano essere state messe in circolazione da qualcuno de' commercianti del Lombardo-Veneto, che erano venuti a quella fiera a comprare bestiame.

I fatti non diedero nè ragione nè torto ai sospetti del governo cantonale, ma que' sospetti produssero una singolare scoperta. Per avviso avutone, il governo austriaco prontamente operò perquisizioni tri varj negozianti lombardi recatisi a Milano, di cui il governo ticinese trasmise i nomi.

In una di queste perquisizioni ad un commerciante, di cui tacciamo il nome, il commissario noto la sollecitudine con cui ei cercava nascondere una matita posta sul tavolino. — S'impadroni della matita, la spezzò e vi trovò entro una cartella del prestito Mazzini.

Arrestato il commerciante, minacciato, e probabilmente bastonato, confessò d'aver ricevuto quella cartella del prete Bosio, intimo amico del Tazzoli. Tanto bastò perchè il Tazzoli fosse additato alla polizia come affiliato a Mazzini. — Il resto venne poi.

Cominciò il processo.

Un giovine di Volta — a cui aveano rinvenuto una poesia patriottica — fu bastonato: procedura austriaca.

Al Tazzoli fanno atroci minaccie perchè confessi
— al solito gli vogliono far credere che gli altri
hanno rivelato ogni cosa, l'hanno tradito accusandolo;
« ma da me — egli scrive nelle sue lettere — non
caveranno nulla. »

E al solito gli ingegnosi giudici provano se, soffocando col grido del dolore il grido della coscienza, la bocca svelerà il vero. Stolti! Non sanno qual uomo sta loro dinanzi.

Il prete si raccoglie in sè vigilando che tra i martorii non gli sfugga la forza; scrive ai suoi cari di pregare e pregar molto invece di piangere, ed ogni giorno, fra le tre e le quattro, — a salutarli da lunge — guarda dalla finestruola del carcere la parte della città ove abitavano, la torre del Duomo e il portone della piazza. Avea altresi divisato il luogo dove alcuno dovesse mostrarsi, e ch'egli avrebbe veduto lontanissimo dal suo carcere; ma i suoi non indovinarono che tardi il suo artifizio.

Or gli rincresce d'essere amato perchè si pena per lui: per amore gli rincresce quello che forma la maggior gioja di esso, il ricambio: — vorrebbe penar solo — anche in tanta amaritudine pensa agli altri, si cruccia pegli altri, non conosce egoismo.

- Nella mia posizione, confesso che vi fu un istante di turbamento, in cui m'increbbe di essere amato da tanti che penano più di me.
- « Però i miei cari mi conoscono innocente, e incapace di azioni che disonorano. Non è meglio penare che essere disonorati? Presto o tardi verrà il di del giulivo amplesso.
  - « Il resto che monta?

Non leggemmo mai pensiero più delicato di questo; soffrire del dolore dato agli altri senza alcun pensiero di sè, senza alcun sgomento della propria sorte; sorridere davanti al patibolo, e impallidire davanti una lagrima; desiderare d'essere ignoto, senza amici, senza parenti, per poter sacrificarsi senza che alcuno lo ricordi, ci rimpianga e soffra per noi. Pellico nelle sue *Prigioni* non ha passo che eguagli questo.

Per occupare le lunghe ore di solitudine, per vincere il tedio e per ritemprarsi nello studio e nel lavoro si da a scriver prediche, e una fra le altre — la Rassegnazione — che dice « uscitagli dal cuore, » e glielo crediamo; chi poteva scriverla meglio di lui? Però la sua rassegnazione può paragonarsi alla robusta calma di un' anima severa e pensosa, non a quel flacido e cascante sentimentalismo che snerva il carattere e lo informa ad una mitezza convenzionale.

E in questo scritto e altrove il suo cuore di bel nuovo compiange a chi patisce per lui, e si strugge di non poter rimediare a questa per lui gravissima e principalissima sciagura, e ne prova un cruccio incessante ed una mortale inquietudine:

- « Come rassegnarci causammo sui mali che noi agli altri?
  - · Non trovo lenitivo a questa amarezza....
- « Sa Dio con quale, non dirò coraggio, ma sens quasi di voluttà, ho sopportato i patimenti della vit quando potei darmi a credere che il mio soffrir potesse francare dal dolore altri, fossero anche ignot ma far penare coloro che tanto affettuosamente diligono, e si vorrebbero con sacrificio di sè conto nare di gaudii, ah! questa la è una prova suprem mente difficile; e Dio volle forse umiliare la m baldanza sottoponendomi ad essa. »

Da ciò si potrà facilmente immaginare che le s lettere ai parenti, agli amici, doveano più presto r legrarli che affliggerli, se pur dal carcere può p



ire messaggio o lettera rallegratrice. — Egli non si tanca di raccomandare a'suoi cari, citando passi della libbia, di starsene di buon animo, perocchè « la iocondità del cuore è la vita dell'uomo e il teoro indefinibile della santità. L'esultanza assicura ongevità. Abbi pietà dell'anima tua e caccia lungi la te la tristezza. Imperciocchè questa ha ucciso nolti, e non v'è in essa alcuna utilità.

Serbando egli contegno intrattabile — è la paola usata dai giudici — gli peggiorano il trattamento.
Non libri, nemmeno il breviario. La catena di forza al
piede — ad onta della piaga aperta, del corpo affraito, della persona stanca. — Pan nero, minestra ed
icqua — di che gli provenne lo scorbuto. — Ma
egli pur sempre ripete a sè medesimo: Che monta?
Che monta? e poi egli ha detto « non mi caveranno
nulla » — e non è uomo da disdirsi.

Quando un anima sente e favella così, il carnefice a prova di raggiungerla col ferro e col fuoco, e punirla. Strana lotta: l'aguzzino cerca l'anima, insegue l'anima, e l'anima sfugge, s'innalza, trionfa; le labbra gridano per lo spasimo, ma l'anima non chiede pietà. Miserabile vendetta, il corpo espia colpa non ma. Perchè fu inventata la tortura? Per punire le trandi rivolte della coscienza, per dire all'anima: lu sei carne ed io ti abbruccio, ti tanaglio. Ma l'anima gridò: Io sono spirito: lo spirito che si muove, the si agita, vittorioso e glorioso. La tortura poteva larla vinta ai materialisti; ma non fu così. L'anima sci dalla prova ingigantita.

Ed anche Tazzoli usci ingigantito; anch' egli, nel mezzo del secolo XIX, dopo Beccaria, fu torturato, e non gli cavarono nulla; e non si lagnò, bensi protestò con altera energia: perchè scriveva in una sua lettera:

« La zia Gege si mova e mostri che la tortura mal raggiunge il vero. Vescovo, municipio, reclamino contro la tortura anche al trono. »

#### VIII.

Il pensiero, il rimpianto di lui fra le angoscie del carcere torna pur sempre alla madre: • Io. ahimè! — scrive — non potei cogliere gli estremi sospiri della mia povera mamma, e non mi nascondo che per cagion mia si affrettò la sua partenza dalla terra. anzi per mia stessa cagione questa partenza le dovette essere straziante! Oh funesto pensiero!... Non ho mai attaccato troppo pregio alla mia vita; ma ora la morte mi sarebbe dolcissima. »

Pure ringraziava il cielo che le avesse risparmiato, col chiamarla ad altra vita, maggiori angoscie: « Tu che sai quanto amore io avessi a mia madre, avresti mai pensato che dovesse venire un giorno per me, in cui ringraziassi Dio per la di lei morte?

Ed altrove scrive, ritornando su quell'argomento coll'insistenza di un affetto tenace e profondo:

« Io ho sempre amato assai la mia genitrice, ma pure vi confesso che, in questi solenni momenti, parmi che avrei dovuto mostrarglielo molto più; e mi accora la ricordanza di qualche piccolo riguardo a cui talora ho mancato. Voi (figliuoli dalle Teresa) non abbiate nemmeno questo rammarico, ma colmate di attenzioni delicate la madre vostra.

In tal guisa la sventura, che ad altri dimezza l'animo, a lui porgeva occasione e ragione per giovare agli altri coi consigli e coll'esempio e per incuorarli alla virtù.

« Nel colmo dell' amarezza — scrive egli in una lettera alla Gege — a chi rivolgerei dopo Dio il mio pensiero e la mia parola se non a te, che sempre mi dimostri tanto affetto, e che in questi tempi specialmente hai fatto conoscere quale sia il tuo cuore? Tu mi compiangesti quando io non ne aveva bisogno, tu mi mandasti qualche parola confortatrice quando il mio animo era perfettamente sereno: oh! adesso davvero mi devi compiangere, adesso le tue parole vengano consolatrici al mio povero spirito! Io in questi giorni mi univa più che mai a le, compassionando le tue sventure, e mi rappresentava vivamente la mestizia di te e de' figliuoli, quando piacque al Signore di colpirmi d'un lutto che non dovrà più cessare. Mia madre.... la buona, l'affettuosa mia mamma non è più!!! Sai che io ho animo virile; ma pure non ho io ragione di abbandonarmi

al dolore? Dillo tu, che conoscevi come io e lei ce volessimo bene: dillo tu, che non ignori quali speciali doveri avess'io verso quell'angelica donna: dille tu che provasti che cosa sia perdere chi ci è pi caro a questo mondo. Oh! ma non dir nulla, che certo non varresti nemmeno tu a formare concet pari alla verità. Tu, mia diletta, soffri assai; ma a manco hai la coscienza di non aver dato il menom motivo alla morte del tuo compagno e dei figliuol e, malata com' eri, ben potesti prestare agli egri tue cure amorose, e fare che meno penosamente chiudessero all' eterno sonno quelle pupille, perd composto in pace dalle tue medesime mani.

- « Tu volesti sempre, ad onta della tua fresca el assumere verso me il titolo di madre, perchè sentis con ragione che non v'ha amore sopra il materice che io nulla ho mai apprezzato tanto, quanto ut madre. Oh adesso veramente anch' io voglio aver come tale; ma siilo non meno ai miei fratelli, el forse pel loro carattere meno fermo hanno più t sogno delle amorevolezze materne, e più di me sot in caso di goderne. Tu confortali a reggere fra amarezze.
- Perdona, amica mia, *madre mia*, se con ques linee t'ho recato un momento di affanno: ne ven qualche sollievo a me.
- « Bacia Marianna, Isabella, Francesco, e serb sempre amorosa

Al tuo Enrico. »



La Teresa era divenuta per lui la persona più cara the avesse sulla terra; per cui le lettere, che andava scrivendole dal carcere, esprimono il più ardente e il più puro affetto. — I figli di lei considerava come propri, consigliava, ammoniva. Un' altra lettera, scritta in que'giorni reca per indirizzo: Madre mia, mici buoni figliuoli.

« Voi volesté che io piangessi e io piansi, ma le brevi lagrime, che pur poterono stillare dai mici occhi, mal furono atte a sollevare il mio cuore, convulsivamente contratto. Ed è in questa penosa condizione dell'animo che io butto giù queste linee; saranno perciò spesso disordinate, ma non mancheranno di darmi un qualche conforto, occupandomi quando io non saprei occuparmi altrimenti, e occupandomi nel favellare con voi e di lei che tanto mi amò. Anime religiosamente generose, voi mi prodigate riflessioni che mi compongono a rassegnazione... Mia cara Gege, il signor Casati, quest'uomo egregio che sa rendere stimabile l'ufficio suo alle vittime non meno che a'suoi superiori, e che vuol essere a te ricordato (1); il signor Casati potrà dirti d'avermi visto conturbato e fino spremente qualche lagrima, solo quando mi seppi sciaguratamente funesto agli innocenti miei cari; egli ti dirà altresì da

<sup>(1)</sup> Francesco Casati, milanese, era il capo custode del castello di San Giorgio, ben noto a chi lesse le memorie di Felice Orsini, o il volume della nostra raccolta consacrato a questo martire. Il Tazzoli ne fa spesso le lodi anche in lettere che non doveano, come questa, passare per

quanto tempo io presentissi la perdita della poven mia mamma; ma non potrà dirti quale sia lo stra zio del mio spirito, strazio che nascondeva nella mi solitudine. Oh come la benedissi questa solitudine nella quale mi fu dato abbandonarmi per alcui tratto alla piena del mio dolore, che le mie abitu dini e il mio carattere mi fan comprimere in presenza altrui! Nemmeno tu mi accenni l'epoca in cui la buona mamma compiè l'olocausto di sè; chè non dubito ch'ella offerivasi al Signore piamente per la mia salvezza: lunedì, che avrò la sospirata consolazione di abbracciare il mio dilettissimo Silvio, ben la saprò. Ma avrà egli forza di parlarmi della nostra cara? T'assicuro che io impietrirò dentro per non fargli venir meno la virtù di porgermi più che sia possibile del calice amaro. Non temere tuttavia della mia salute; io sono di tempra ferrea. Che giova però? si dissilludano i vostri figliuoli, i fratelli miei, i nipoti: io non posso più nulla per loro, se non lasciando ad essi una memoria onorata. Ero preparato a tutto, fuorchè ad un avvenimento che coprirà di tristezza i giorni, o molti o pochi non monta, che mi restano. Checchè possa alcuno pensare della mia condotta, sento di poter tenere alta

le mani di esso. Altre testimonianze, altre lettere farebbero credere il Casati ben diverso da quello che qui il buon prete lo dipinge; sicchè rimane incerto il giudizio. Per 1' onore della dignità umana noi vorremmo che qui, come altrove, il linguaggio del Tazzoli dicesse completamente e puramente la verità.

la fronte, perchè nessun ignobile, nessun personale interesse mi ha mai e poi mai guidato; e il dico più che per altro, per non venir meno nella tua stima, nel tuo amore. Oh! il so, sì, che tu mi ami assai; immagino il tuo interessamento per me: non avevo torto di preferirti a tanti... Or non ti dar pensiero che di pregare quell'angelo che ho in cielo, che riguardi al mio dolore e al mio affetto.

- E tu, mio Francesco, non obbliare che hai una madre incomparabile; siale dato di gloriarsi e tenersi beata di te. Finchè tu sia uomo, e possa validamente compensarla delle pene ch'ella si prende per te, per le tue sorelle, falla lieta di tua docilità e de'tuoi studj. Accarezzala e baciala affettuosamente per me insieme alle tue care sorelle.
- Le amorevoli parole che voi tutti mi volgeste, sienvi rimeritate dal Cielo. Ancor questa volta io vi contristo, ma vi prometto di non iscrivervi più così mestamente. Pregate il Signore che non mi colga più con sciagure imprevedute, e siatemi tutti sempre benevoli come lo è a voi

Il vostro Enrico. »

La povera Gege si rincuorava della lunga prigionia di lui, non trovava barlume di speranza in cui fissare gli sguardi, e di quando in quando l'assaliva la tremenda idea che il Tazzoli non sarebbe più restituito al suo amore e a quello della propria famiglia. Ella non ebbe la forza di tacere questo dubbio, e subito il Tazzoli le rispose:

# Amica, sorella e madre mia!

· Spero che il mio Silvio (suo fratello) avrà trascritto poche mie parole, che si riferiscono alla tua cara lettera del giorno 15 settembre. Essa mi aveva proprio messo in isperanza di abbracciarti; non dubito punto che lo ti si concederà quando tu sarai a Mantova, non solo perchè sento che hai a dirmi qualche cosa sul conto del nostro Francesco, ma ed altresì perchè io ebbi promessa di abbracciare la mia mamma, quando ancora mi si taceva la mia perdita dolorosa; e ora la mia tenera mamma sei tu-Invece m'ebbi dolci, e poi le poesie per Marianna, ed insieme la tua affettuosa lettera di congedo. Se non avessi già riacquistato intiera padronanza su di me, saresti stata capace di farmi spremere qualche lagrima con quelle soavi espressioni con che ti piacque di accennare a me; ma te l'ho già detto, non voglio più cedere alla melanconia che mi straziò veramente per alcuni giorni nell'agosto scorso. Jeri sera leggendo, com'è mio solito, alcune pagine della Sacra Bibbia, fermai l'occhio e la mente al capo 30.º dell'Ecclesiastico, e ne trascrissi alcuni versi, con animo di trasmetterteli la prima volta che io fossi per iscriverti. Questa mattina mi fu data la tua del 30; e ti dico la verità che, se non avessi riflettuto alla scena in che tu dovesti essere quando la vergavi, avrei voluto sgridartene, e ti prometto che ti sgriderò se mi serivi ancora in tono sconsolato.

· Bel complimento in vero che mi fai scrivendomi ie non sai se vivrai abbastanza per provare il conmto che io sia a te restituito! Ma tranquillizzati he, se non mi soprafece la maggior delle disgrazie, on mancherò di rassegnazione, di calma, e fin di peranza per le altre: e tranquillizzati ancora che io lo detto di volerti sgridare, ma non sarei capace di arlo, perchè mi sei troppo cara, perchè io non voglio darti il minimo dispiacere. T'assicuro anzi che, se desidero di leggere tue lettere dettate in uno stile, se non gajo e festoso, almeno non accorato, e più per riguardo di te che di me. O che noi siamo proprio impastati per questa valle, da abbandonarci tanto al dolore? E non sappiamo noi che, per male che la ci vada, già nessuno può torci la nostra parte di beatitudine se noi stessi non la rifiutiamo? Senti! ti dico la verità come a un confessore: io non sono mai tristo che quando ho la sciagura di offendere Iddio, e aggiugnerò che io non ho altra vera e profonda ragione di rincrescimento sul mio carattere. se non perchè, come felicemente mi distraggo dai mali del corpo, così un poco troppo mi distraggo anche dal pensare ai veri ed unici mali, quelli della coscienza. »

I figli della Teresa, gelosi per affetto, chiedevano che il buon prete scrivesse a ciascuno lettere separate, che tenevano carissime e coprivano di baci e di lagrime. Anche in ciò il Tazzoli li compiaceva: e rechiamo ad esempio la seguente lettera all'Isabella. La sorella di questa, per nome Marianna, era

andata poc'anzi sposa, e il Tazzoli le avea scritta augurandosi di battezzar egli stesso un suo figliuoli — fosse anche l'ultimo!

« Tu vuoi alcune mie parole, che sieno esclusi vamente a te dirette; ed eccotele. o mia diletta. Chi potrebbe oggi averne più diritto di te? Tu sei ora la maggior delle figliuole che mi sono rimaste. Ma t'assicuro che non è possibile ch'io ti voglia più bene di quello che io ti volessi per lo passato. Anzi ti dirò che sorrisi alla tua insistenza d'avere una mia lettera. - Abbiamo noi forse bisogno di oggetti materiali per deliziare la nostra immaginazione e rinfocare il nostro affetto? - Così io dissi in sulle prime: ma poi mi diedi torto, e sentendo quanto bene mi facessero al cuore le tue amorevoli espressioni, dissi a me stesso: eppure non sapeva io ch'ella mi ama? Oh si, hai ragione; un nastro. un capello, una cosa qualunque dei nostri cari, ci è sempre preziosa, e più quando ne siamo disgiunti. Sapendo che tu vuoi riporre questo brano di carta colle lettera del tuo genitore, vorrei poterti scrivere così lungamente come lo feci colla tua mamma per prodigarti i miei suggerimenti ed esprimerti i più vivi miei desiderj. Dovendomi tenere fra certi limiti, ripeterotti il consiglio del professore Meggiolaro: tieni in tutto presso tua madre il posto di Marianna; e lo terrai più felicemente se riesci col graziozo sorriso a temperare le sue amarezze. Oh perchè mai non è ora teco quell'amabile folletto di Eloisa? Ella ti sarebbe un utile adjutorio in questo. Ma in un

altro e più grave senso, cioè nel sostenere le cure di famiglia, potrà fra non molto secondarti la buona Pierina. Amala assai, e compensala della lunga assenza dalla sua casa: pe' tuoi consigli ella sia sempre ligia ai desiderj materni, e prepara in lei chi ti succeda quando tu pure avrai, come Marianna, dato un addio ai patrj lari: e sii non meno amorosa a Francesco. Egli può dirsi fatto uomo, e gravi doveri gl'incumbono: possa l'amorevolezza di sua sorella alleviargli il pondo di questi doveri: può molto una parola amica!

« E sia sopra il tuo capo la benedizione del secondo tuo padre. »

In quel torno gli fu annunciato la visita del rettore del seminario, don Luigi Martini. Questo annuncio gli fu di somma consolazione nel pensiero che quel sacerdote avea assistito agli ultimi istanti di sua madre e che avrebbe potuto da lui conoscere ogni minimo particolare della sua agonia. — Questi soli conforti gli erano serbati!

Non lo avea del tutto abbandonato la speranza, ma forse la fiducia, che qualche volta mostrava, era un pietoso accorgimento verso i suoi cari, come nella lettera al fratello suo, Sordello, che andava sposo. In questa solenne circostanza il Tazzoli invia al fratello auguri e consigli che pajono dettati nella caima e nella felicità, e forse li dettava colle braccia rotte e col petto fesso dalla tortura. Di sè parla poco, ma dice:

Non è di me ch' io prendo pensiero nel momento in cui si sta per pronunciare sul mio avvenire, perchè della mia sorte non mi curo. E come me ne curerei? non so io d'essere benvoluto da coloro che mi furono sempre, sono, e saranno carissimi? E ciò, credi, a me basta. Sibbene di voi altri mi do pensiero, e sopra tutti di te. Comincerò a ringraziarti perchè hai dato retta ai miei consigli, e secondati i miei desiderii. Va bene: sono contento di te. Dovungue io possa essere mandato, nulla mi farà tanto lieto quanto il sapere che si continua in casa nostra l'armonia. Confido che la tua futura compagna non farà che rassodarla; e che quando io tornerò fra voi, essa mi presenterà i suoi piccioli, che avranno appreso a balbettare con amore il mio nome. lo allora avrò bisogno d'affettuose carezze; ebbi sempre bisogno d'essere amato: ma la forza degli anni e le molte occupazioni mi fecero superiore a quelle tenere dimostrazioni, che pure sono secondo la natura del mio cuore. Allora l'età e la disoccupazione mi faranno anche più sensibile alle care gioje di famiglia. Preparami adunque questo desideratissimo conforto. Io allora te ne ricambierò dedicandomi interamente alla educazione de' miei nipoti. »

Quindi prosegue: « Tu vedi se il nostro fratello sia buono con noi, e non risparmii a nostro pro le fatiche. È nostro interesse ch'egli non logori tanto la sua vita; ma ritieni pure che certe frivole attenzioni, certe dimostrazioni di fiducia, certo sagrificio del nostro carattere, valgono assai a rimediare al disfacimento che dei nostri benamati tentano produrre le cure più indefesse. Dicevo che è nostro interesse

ne la sua vita lungamente duri; ma non è l'inteesse che anima noi; è il cuore, la vera molla delle estre azioni.

« Lascia ch'io ti dica anche una parola sulla tua itura compagna. Essa ti deve essere veramente comigna. È omai tempo che la vera civiltà ponga fine la prepotenza civile sull'essere più gentile; che nomo non si valga della sua forza che per essere la donna un valido sostegno, ma che non le tolga lucia di fare quel che la vite coll'olmo, di avviticnarsi a lui, e appendergli i suoi dolci racemi. Credi ire che se il marito abbandona la moglie, non sarà ne un miracolo che sostenga la virtù di questa. E lantunque il mancare che la donna faccia a'suoi veri porti più gravi conseguenze materiali, quale ritto ha di rimproverarnela l'uomo che non è magormente fedele a suoi giuramenti? Ho sempre deorato come una grande e fatale ingiustizia la falsa inione introdotta in società che l'uomo possa perno gloriarsi di quelle follie che disonorano per mpre una donna. Ma se l'uomo non fosse, sarebbe rse, almeno nel maggior numero dei casi, la donna ie provocasse al male? — Ancora sii premuroso in solamente della virtù, ma e del buon nome della a sposa. Giuratevi amore: ma poichè l'amore ha versi modi di esprimersi, giuratevi più specialmente iella reciproca indulgenza dei vostri difetti, che esto giunge a guarirli. Per nessun costo lasciatevi ascorrere a modi che vi degradino l'uno al cospetto M'altro; la stima tra due conjugi è ancor più necessaria che l'amore, o dirò meglio che tra due esseri veramente virtuosi perde presto la parte sensuale e inebbriante, conservando la parte più nobile, parte spirituale, che sa confortare nelle più penose contingenze della vita, e mantiene la sua viva fiamma anche oltre le gelide tenebre del sepolcro Tu sei atto ad intendere che questa non è poesia: o se più ti piace, è anzi la vera poesia, la poesia del cuore. Tu leggerai probabilmente queste line alla tua futura consorte: so che essa fu nobilmente educata; forse queste mi guadagneranno la sua simpatia, e m'avrò in lei una buona sorella; essa ti rammenterà spesso e sinceramente il giuro primiero e sarete felici. Oh come palpiterà il mio cuore quandi tutti e due mi scriverete, dopo passata la luna de miele da qualche tempo: Abbiamo rilette le tue af fettuose parole, e ne traemmo giovamento agli ani mi! - Sieno i miei voti compiuti.

· Perdona, mio caro, se io mi sono abbandonati alla foga dei miei sentimenti. Amami quant' ii t'amo. lhi imprenderà a scrivere la storia dei processi Mantova del 1852, e lo farà con dovizia di fatti maggior possibile corredo di documenti, farà ra utilissima e desiderata.

juel processo, pe' moltissimi arresti, e di persone quasi tutte le città del Lombardo Veneto, e per nfernali arti con cui fu condotto, e per la fine eranda di molti che lo subirono; è una delle ine più tenebrose della storia della tirannide.

dettarla vi vorrebbe la penna di un Tacito — intinta nel sangue.

opo l'arresto del Tazzoli, se ne fecero altri, ma rimasero infruttuosi d'indizi. Sciaguratamente azzoli, per la sua delicatezza nel maneggiare, e capo del comitato, denaro altrui, era stato india a tenere registro delle somme ricevute e delle one, scritto in cifra. Questo registro gli fu preso atto dell'arresto, e parve sospetto quantunque pparenza contenesse conti di campagna. Egli non il solo che conoscesse la chiave di quella scritin cifra. — Uno degli arrestati, sotto i colpi bastone, rivelò il modo di leggerlo, e guadasi ad un tempo l'impunita e l'infamia.

Il registro conteneva non solo i nomi dei congrati della provincia mantovana e veronese, ma quel dei capi dei comitati di Venezia e di Milano. Furon subito spiccati gli ordini d'arresto.

Dei compagni o amici del Tazzoli furono arrestati il Mori, il Castellazzi, il Poma, il Marchi, il Quinta valle, Bortolo Grazioli, arciprete di Revere, e Giu seppe Ottonelli, parroco. Di quest' ultimo, disse il seguito il Tazzoli:

— Che non avrei fatto per salvarlo? Egli è un vittima della illimitata fiducia che ebbe in me, tante che non sarebbevi stata cosa a cui io non avessi po tuto indurlo: eppure so che di me non lagnossi mai

Altri carcerati di Mantova o della provincia furono:

Pietro Frattini, Omero Zanucchi, Nuvolari Giovanni, Fermelli Domenico, Lisiade Pedroni, Luigi Dolci veronese, Giuseppe Finzi. Anche una donna, la signora Camilla Marchi, direttrice degli Asili d'infanzia, depositaria di molti segreti del Tazzoli, fu sostenuta in arresto.

Dalle città del Veneto vennero tradotti a Mantova.

Angelo Scarsellini, Bernardo de Canal, il pittore Giovanni Zambelli, Giovanni Paganoni, l'ingegnere Giovanni Malaman, il medico Luigi Pastro, Alberto Cavalletto e Carlo Augusto Fattori, l'avvocato Faccioli, il libraio Cesconi, lo stampatore Bisesti, i negozianti Augusto Donatelli e Pietro Paolo Arvedi, Francesco Tartarotti e il conte Carlo Montanari.

L'ingegnere Francesco Montanari fu chiesto al go-



Tito Speri

erno di Modena, e da questo prontamente e lietanente consegnato.

Brescia vide arrestato il suo Tito Speri.

Milano, Angelo Mangili, Antonio Lazzati, Franesco Rossetti, che invano tentò svenarsi con ferro hirurgico.

Lodi, Luigi Semenza.

Anche l' Ungheria, e la Moravia, quasi ad attetare novellamente la loro fratellanza coll' Italia, norerarono in que'processi un tipografo e due soldati.

Tutti o quasi tutti si comportarono con indomabile fermezza.

Tutti il Tazzoli giovò colle parole, colle deposizioni, coll' esempio.

## Χ.

Tito Speri era cresciuto a buona e sincera scuola; avea fatta in duri tempi le sue prove, con incuria di sè medesimo e con fedeltà. La sua figura campeggia, come quella d'un antico eroe, in quel racconto delle dieci memorabili giornate di Brescia, che i direbbe leggenda, ed è storia. Può dirsi di lui th' egli fu il consiglio e l'anima di quella sublime tivoluzione di popolo, che vendica la disfatta del-

l'esercito italiano a Novara, e salva l'onore del nazione gravemente compromesso.

Lo troviamo nella prima zuffa — lo troviamo nella l'ultimo scontro.

A sant' Eufemia, grossa borgata a due miglia de Brescia, appostossi con un pugno di bravi a contendere al corpo, comandato da Nugent, di procede contro la città. In quello primo scontro fu miracolos il coraggio dei nostri, i quali, benchè sottili di mero e nuovi alle arti di combattere, ributtaro i Croati e li avrebbero inseguiti colla bajonetta resta, se non si fosse opposto lo Speri, il quale a una rara intrepidezza congiungeva perspicacia e sprienza militare.

Quando la difesa parve disperata, lo Speri considerando che non era onorevole lasciare a' nemi neppur l'apparenza di una vittoria, e a niun pat volendo abbandonare il borgo come preso a forzinalberato un fazzoletto bianco sulla spada, co estremo pericolo della vita, e non senza toccare a cuna ferita, si mise tra i nemici chiamandoli a pa lamento. Assentì Nugent, e ascoltati i parlamenta loro rispose che voleva entrare in Brescia per amo o per forza; ed è fama Speri soggiungesse. — Peforza, forse; per amore mai; parole che egli stes ed i suoi concittadini avvalorarono coll'azione.

In una delle prime sortite, eravi gran ressa al porte, volendo ognuno uscire tra i primi e tra primi correre sui nemici. E perchè a schiudere cancello era necessario venire allo scoperto oltre ricate, lo Speri, come capitano della porta, non le concedere ch' altri lo aprisse, e vi andò egli sso. — Moltissimi accorsero a fargli scudo della sona contro le palle nemiche che convergevano quel punto periglioso come a meta di bersaglio. — che ispira meraviglia la condotta dello Speri, insieme commuove la prova di affetto che a gara, son completa annegazione di sè gli davano i contadini.

Audace a tempo, a tempo accorto e prudente, sconliò un'altra sortita, e fu quando gli Austriaci,
i ingannevoli mosse, procedendo come stanchi,
sfiduciati, lasciarono sospettare a' Bresciani che si
lessero ritirare, ispirando a que' generosi il prosito d'inseguirli. Era un'astuzia di guerra. —
i Speri ne scaltrì i suoi, confortandoli a rimanersi
etro le barricate, ove non poteva nè l'arte nè la
rza de' nemici. — I suoi ammonimenti non valsero;
i animi, impazienti della lotta e certi della vittoa, non ascoltarono quelle assennate parole. Gran
mero di cittadini usci tumultuariamente dalle mura,
ingendosi sovra i nemici.

Nugent li lasciò fare, perocchè ei voleva che desro nella rete da lui disposta. Ma quando que' primi trovarono in pericolo, non parve agli altri di dorli abbandonare, e perciò, ordinate due squadre, una, sotto il comando dello Speri, salì per le conette vicine (ronchi), l'altra restò come retroguardo riserva. Così, a furia, i cittadini, cacciando in fuga li imperiali, riassalirono sant'Eufemia. La compagnia

dello Speri, che girando il borgo, era sboccata all estremità di esso opposta a quella che guarda Bresci trovossi a disperato partito, come quella che ave alle spalle tutte le forze di Nugent, nè poteva aprir il passo se non espugnando il paese. Per ciò lo Spe si getto co' suoi sui colli, ma alla difficoltà della si lita s'aggiunse ben tosto un fuoco di carabine sitto e incessante, che due terzi de' Bresciani r starono morti o feriti sul luogo. Gli altri, respir dalla collina, si volsero senza smarirsi verso il borg e, benchè vi giungessero in piccolissimo numero, te tarono di attraversarlo colla baionetta in resta. — G oppresse la calca de' nemici. - Alcuni furono pre e poco stante fucilati; altri morirono combattendo pochi scamparono; e tra questi, lo Speri, il qua provvide alla propria salvezza sol quando ebbe ader piute tutte le parti di soldato e di capitano.

Poi, lo Speri stette a difesa di Torrelunga, e fece prodigi di valore — vi stette fino all' ultim benchè pregato di ritirarsi serbando sè stesso l'amore de'concittadini e della madre. Egli che n conosceva per sè nè timore di disagi, nè se mento di pericoli, quando vide gli imperiali sulle mura, sovrastanti alla barricata di Tor lunga, ordinò a' suoi che, senza far altro contras riparassero dietro le barricate più interne. — Al lito, i Bresciani non gli ubbidirono. — Ben ubbidirono nel pugnare fino all'estremo.

La vendetta di Haynau lo avrebbe colpito, s' e ubbidiente alle preghiere dell'amorosissima mad lon fosse fuggito, col lutto della sua povera Brescia n cuore e col tenace proposito di procacciare, ovunlue egli trovasse ospitalità, il bene e la redenzione lella sua diletta patria.

Venne ove tutti concorrevano allora, in Piemonte, ma gli era tormento acutissimo pensare a' suoi cari, idire le stragi che si compievano nella sua città, non potere in quelle supreme congiunture giovare di consigli e di conforti i compatriotti.

Ritornò: non si dissimulò i rischi, ma li incontrò lietamente pur di rivedere la madre e la patria le due cose che egli amava di più al mondo.

Già sospetto alla polizia, tenuto d'occhio e d'altra parte non potendo, nè volendo egli smentir sua natura, cessar il suo apostolato politico, in breve la polizia potè dar corpo a' suoi sospetti ed effettuò il proposito di arrestarlo; perocchè nei destini d'Italia era scritto che egli dovesse dividere la gloria di quella falange di martiri che in Mantova affrontatono impavidi le più crudeli torture e la morte.

Un altro uomo che nella tragedia mantovana sostiene nobilissima parte e che ebbe comune collo Speri le alternative del processo e la condanna, è quel Carlo Montanari di Verona, a cui l'appartenere al così detto patriziato non fu pretesto a poltrire in versognoso ozio o a trastullarsi d'inezie. La beneficenza tradizionale nella sua famiglia, esercitata non a

sterile vanto o a risibile jattanza, ma per soddisfare il bisogno del cuore. Del pari egli era amante degli studii e promotore delle arti; sicchè era nobile, non di nome, ma di fatti; nobiltà ben più desiderabile di quella che solo consiste in un blasone. — Giovine di cuore, egli, quantunque in età matura, amava intrattenersi coi giovani e favellare con essi delle sventure italiane, con essi avvisare agli spedienti per ritornare l'Italia alla sua antica grandezza. Quei voti, quei propositi, lo trassero in carcere.

Direttore della casa d'industria di Verona, avea ordinato questo stabilimento con norme di una carità veramente evangelica. Nel 1850 avea avuto una medaglia d'oro dall'accademia veronese d'agricoltura, d'arte e commercio per una memoria sul censo stabile. Nel 1851 vidde arrestato suo fratello Giovanni. con altri parenti e amici, e sottoposto al tribunal militare di Venezia, donde poi uscì assolto. Egli stesso nel febbraio del 1852 ebbe una perquisizione in cast e trovatigli opuscoli stampati in Lombardia nel 1848 fu condannato a 8 mesi di prigione, che l'interposizione del vescovo Muti fe' ridurre a tre. Legato co Tazzoli, acceccossi nella solita lusinga di non esseri scoperto, benchè già fosser arrestati l'avvocato Fac cioli, il libraio Cesconi, ed altri. La notte dell'8 lu glio 1852, fu arrestato e tradotto a Venezia, dende : Mantova, e più nulla si seppe di lui fino al 28 feli brajo 1853, quando fu pubblicata la sua condanna.

Il suo nome era si caro al popolo, che quando s

seppe il suo imprigionamento, in Verona lo squallore fu generale: leggevasi in volto a tutti la più profonda costernazione.

Infatti che potevasi sperare per lui, sapendolo nelle mani d'un consiglio statario, e sapendo ch' egli non avrebbe tradito alcune, nè rinnegato sè medesimo? — Gli si predisse tristissima fine, e il popolo veronese ne gemette. — Quando gli fu letta la condanna, i suoi patimenti in carcere erano giunti a tale, ch' egli si rallegrò di finire una vita divenutagli odiosa. Prima di morire egli augurò a' suoi cari: di non soffrire la fame e la sete. Durante il processo egli aveva sofferto e l'una e l'altra.

Bartolomeo Grazioli era un uomo sui 55 anni. Da lungo tempo era parroco mitrato di Revere, grosso paese posto sulla riva del Po nella provincia mantovana. Era un uomo di molto studio e grandemente caritatevole. Avea la fiducia di tutti per la sua prudenza; facea propaganda di buone idee ed interpretava il Vangelo nel senso vero della libertà del genere umano: ed era esempio di ogni virtù; nè di lui poteva dirsi: una cosa dice, ed altro fa. — Fu tormentato lungamente in carcere, ma subì l'iniqua tortura con animo fortissimo: dalle sue deposizioni nessuno fu compromesso. Era insomma un'anima meritevole de' compagni ch' egli ebbe nella sua passione.

## XI.

 Il povero Tito serbò negli interrogatori quel con tegno sicuro e impassibile che era da attendersi il chi avea incontrato la morte ne' maggiori cimenti

Quegli interrogatori compievansi nel mistero de carcere, davanti giudici ignoti, parlanti lingua straniera o lingua italiana straziata dall'accento tedesco odiosi per la brutalità de'modi e la crudeltà dell'a nima.

Lo Speri guardò in faccia i suoi giudici, e li sprezzò.

— Fu questa la sua vendetta.

Non havvi arte che non ponessero in opera per strappare dalla sua bocca una rivelazione. Tentarono prostrarlo coll'inasprimento delle pene, col peggiorargli il carcere, coll'opprimerlo di minaccie; ma egli ripeteva sempre: — Da me non caverete nulla.

L'auditore, che dirigeva il processo, ritornava ogni tratto all'assalto, ma sempre invano. Quando più sperava di avere co'digiuni, colle persecuzioni domato quel carattere sdegnoso e fiero, egli lo trovava più imperterrito che mai, più che mai deciso di serbare il silenzio. — Nè Tito soltanto provedeva alla propria dignità, perocchè sforzavasi di mandare

o ogni guisa a' compagni ammonimenti e consigli, omunicando con loro in que'modi misteriosi che pano impossibile a chi non conosca la vita del carcere. Igli li inanimava ad imitarlo, scaltrendoli delle astuie dell'auditore, informandoli della propria condotta.

Erano risposte (da quanto potemmo raccogliere) revi, recise, in cui egli dava prova di quella calma, li quella temperanza che non lo aveano abbondonato reppure nelle dieci giornate di Brescia. Il consiglio statario infieriva contro di lui a misura ch'egli colle parole, e più coi fatti, sapeva deluderne le insidie sprezzarne le minaccie.

Sul principio, egli divise il carcere con un altro prigioniero, nativo della provincia di Como, che potè raccogliere e conservare le sue preziose confidenze, e che essendogli sopravvissuto, potè stampare un libricciuolo sui processi mantovani, ricco d'interessanti particolari, e potè scrivere di lui: — Tito Speri fu tremendamente fatto patire.

Narrasi che l'auditore, inasprito dalla condotta dello speri, conchiudesse ogni colloquio con lui con questa frase, a guisa d'ironico congedo:

- Lei sarà appiccato.

Può pensarsi se lo Speri si perdesse d'animo; egli prontamente rispondeva:

- Sia pure; sono preparato a tutto; ma chiedo una grazia.
  - Quale? soggiungeva il giudice.
- Quella di conoscere le leggi sulle quali si vuol condannarmi, e per qual delitto.

- Lei si burla della commissione, ma sappia che non si schernisce invano la giustizia imperiale. *Lei* glielo ripeto, *sarà appiccato*.
- Dunque mi si rifiuta anche il codice! Alloranon sono più un accusato, ma una vittima.
  - Una vittima, no.... ma lei sarà appiccato.

Era la frase d'obbligo con cui tentavasi sgomentare gli accusati e ridurli in tale stato morale, de non poter più resistere alle insidie e alle violenze processuali.

Ma le seguenti due lettere dello Speri, che dobbiamo alla squisita cortesia dell' egregio letterato bresciano Viviano Guastalla, e di cui i lettori apprezzeranno tntta la gravità e l'importanza, contengono particolar sovra quelle insidie e quelle violenze, ben più interessanti e autorevoli di quelli che noi potremmo altrimenti raccogliere. Sono diretta ad una donna che confortò gli ultimi istanti del patriota, e merito le sue supreme confidenze.

Dirle che la sua lettera mi ha consolato è ben poco, perchè in mezzo agli sconforti d'ogni genere, che provo da nove mesi, trovare improvvisamente un'anima che s'interessa delle mie sventure, è tale consolazione, che si può ben provare, ma esprimere in parole giammai. Io gliene rendo grazie a nome dell' umanità, a nome di quella legge di civiltà sublime che eleva le creature mortali alla dignità di angeli sopra la terra. E mi è più caro di poterlo fare quest' oggi perchè trovandomi come alla vigilia del termine all'episodio funesto delle mie calamità, parmi rendere un omaggio alle belle anime del mio paese collettivamente rappresentate da lei, ed è un conforto grande poter dire prima di morire: io vi ringrazio e vi amo, anime generose ed inspirate della mia terra natale. Ed è quasi per rimeritarla del piacere che mi ha procurato e per rivendicare, almeno presso di lei, la dignità, al di fuori compromessa', del nostro martirio, che io voglio darle notizie delle interne nostre vicende, con quella schiettezza, con quel tuono di verità con cui si suole parlare da chi muore martirizzato per una causa santa.

Non le nascondo dunque che noi crediamo che al di fuori si vorrà molto parlare di noi, ed avverrà facilmente che gli animi avviliti dalla pessima riescita, e proclivi a rendere solidarj gli uomini del mal esito delle loro intraprese, contro ogni buona norma di gentilezza e d'umanità, passeranno a censurare la nostra condotta, fino a porci in derisione. Servendosi di quali documenti? Dio lo sa! I nostri avversarj naturali in questa causa si mostrarono più giusti; poichè dovettero dichiarare, forzati dall'esame dei fatti e dalla buona logica, che il tentativo di questa cospirazione poggiava su fondamenti assai saviamente costrutti. e che qualora gli avvenimenti oltremontani non ci avessero arrestati e non fossimo stati costretti a fare troppe operazioni per i bisogni

finanziarj, il nostro tentativo avrebbe recato agli it teressi del trono austriaco un formidabile colpo.

Se io dovessi mai scrivere nella storia del nostr paese la pagina che ci riguarda, non porrei altrepigrafe che questa dettata dai nostri avversarj. I non è vero che essi abbiano interesse di giudicar così il fatto per sanzionare e legittimare le misuri di rigore che hanno addottato: il vero interesse del l'Austria è di mostrare un principio di pazzia it qualsiasi congiura, per non allettare le popolazioni a prestare appoggio ai cospiratori; e l'Austria sa bene che l'accreditare in qualsiasi maniera la cospirazione è un porsi continuamente in grande pericolo presso questi nostri popoli, che già da tempo conosce forzati a servire, e non interessati ad obbedire.

I nostri avversarj quindi fecero una confessione spontanea e involontaria, quasi acciecati dalla gioja del gran pericolo che avevano scansato. Ciò che ne fece grandissimo danno realmente fu la democrazia francese; i cui rappresentanti di assai poca coscienza, disconobbero le vere inclinazioni del loro popolo, ci fecero falsi rapporti sulla sua posizione, e tutto esagerando ci compromisero sino all'ultimo punto: indi scomparvero come fatui vapori al momento designato all'azione.

Non già che aspettassimo la loro assistenza materiale ed immédiata: pretesa stolta e molto pericolosa; pretesa anzi ruinosa. Ma ognuno dovrà convenire, appena che abbia un po'di cognizione del gran quesito politico della giornata, che, perchè un po-

polo diviso ed in conflitto col pubblico interesse lell'equilibrio europeo, quale è oggi il popolo itaiano, possa sorgere alla conquista della propria 
mancipazione, ha bisogno che un altro gran popolo, 
the contenga di già in sè medesimo gli elementi 
viluppati dalla autonomia nazionale, lo appoggi in 
qualche maniera per imporre a cotesto grande equiibrio europeo, e lo sforzi finalmente ad una norella composizione.

Questo paese sventuratamente fu sempre per noi a Francia, e molto più in questi ultimi tempi. La Francia quindi e l'Italia s'intesero, si allearono e fecero ciascuna i propri preparativi. Ma prima del giorno stabilito la Francia mancò a sè medesima ed alle sue promesse, e l'Italia tradita nascose il tesoro delle sue forze, ma nel nasconderlo non potè salvare tutti i propri lavoratori.

Questo è tutto il fatto, o signora: semplice come a verità. Chi giudica diversamente la cosa, glielo assicuro, o è mal informato o vuol malignare; cosa empia nell'uno o nell'altro caso, perchè nello scheraire ad una generosa sventura, insulta alle sorti del suo popolo stesso.

Quanto poi all'andamento parziale del processo l'omincerò col dirle, che esso non è un processo, ma una vera inquisizione, che non ha tutti gli ortori di quella dei Gesuiti spagnuoli, ma ha ben tutte le raffinatezze dei lumi moderni, concilia maestrevolmente coll'arbitrio, la prepotenza, l'ingi stizia, la frode ed il fanatismo militare.

Ne viene di conseguenza che per resistere sott questa procedura non è sufficiente esser galantuom e d'animo forte; è mestieri essere segnalati eroi pe trionfare delle arti e dei mezzi forniti a dovizia d un governo militare, onnipossente per barbarità malizia.

Quelli dunque che censurassero senza misericor dia nell'ozio delle dilette are domestiche la con dotta di questi processati, pensino bene alla ragione anzidetta, e li rimetto alla loro coscienza per sapere se si ha il diritto di pretendere che tutti quelli che amano il proprio paese, e fanno qualche cosa pel suo bene, debbano essere tutti quanti segnalati eroi. E dirò di più, a rafforzare questo argomento, che ad onta di tale straordinaria sevizia, se noi volessimo interrogare i nostri avversarj, confesserebbero di non avere scoperto che una terza parte di quanto stava a scoprirsi; e aggiungo di più, che una gran parte di coloro che furono e saranno condannati, lo furono sulla semplice convinzione dei giudici, o sopra illegali indizj.

L'origine del nostro male non fu la viltà, ma piuttosto la buona fede di alcuni che prestarono credenza alle lusinghe del governo, persuasi che non

se possibile supporre in esso un grado di malit o d'infamia, del quale non si ebbe mai esempio Ila storia dei tempi moderni. Qui parlo principalente del povero Tazzoli, che dopo quattro mesi di bica resistenza, messo finalmente alle strette della cifrazione d'un fatale registro, e avuta dall'auditore traub a nome del Feld-maresciallo la parola d'onore 'impunità pei correi il cui nome era già sul regitro interpretato, credette far bene dichiarandosi aupre e reo egli stesso, anzi egli unicamente, di un rogetto a cui forzò con inganno e con arte le alrui volontà, ed invocare sopra sè solo il rigore delle leggi. Concepimento difettoso è vero, perchè fatto sopra il dispotismo militare, sotto l'inganno che egli non seppe deludere; ma concepimento tuttavia gemeroso, e di cui fu animato continuamente lungo tutto il processo, ove diede prove segnalate di una sede, di una fermezza, d'una coscienza veramente distinta. Dico ciò per la pura verità, non per interesse, o per passione, dacchè la sua fermezza e la sua fede a me non poterono essere di alcun giovamento. Ed oltre il Tazzoli io potrei ben nominare uno stuolo di altri nomi che lottarono continuamente contro i più duri patimenti, le più scaltre astuzie, e le arti più sordide, neppure ingannati dalla buona fede onde fu vittima il povero prete.

Che cosa hanno fatto con ciò? Hanno fatto il loro dovere, ma ciò non ostante il processo incalzò intorno alle loro conoscenze i più semplici indizi, fu scritto che sono confessi, e vengono condannati. Vi

ebbero, è vero, due o tre vigliacchi, e sfortunat mente tra i principali, fra cui due segnalati, un a vocato veronese (F...) ed un giovinotto mantovano (C... che fecero tra noi il completo ufficio di delatori fi ribondi, di uomini consacrati alla nostra perdita. Per in onta a costoro, il coraggio e l'onore stettero salo nel cuore degli altri, e molti fecero il bel sagrifizi di fermare sopra di sè quei colpi, perchè non andas sero a ferire altri infelici e provocare il pianto daltre famiglie. Cotali sagrifizi furono così numerosi che non è quasi più merito o segno di distinzioni l'averli fatti.

Ora le dirò in pochi tratti, come suolsi proceder contro di noi. Uno, anche sopra un vago indizio anche sopra un semplice sospetto, viene arrestato Ebbene, lo si conduce in Castello immanetato, senz dirgli parola, ove subisce una piccola esortazione de carceriere Casati, che fingendosi tenerissimo cuore giurando pel suo onore, per sua moglie defunta, per tutte le sacre cose, gli narra che tutto è sco perto, unica via di scampo essere l'acquistare merit colla spontaneità della confessione, essere cosa assi curata da Sua Maestà, che ai confessanti sarà ridott metà la pena, e per quanto grave la colpa, mai i supplizio; e quì, informato appositamente dei parti colari del processo, espone con arte maligna tutt quelle circostanze che gli sono note, le quali scur

uminare il reo della sostanza della sua accusa da che dipende, lo mettono in grande imbarazzo, terribili dubbj. Se il reo si mostra commosso e rsuaso ad essere ragionevole colla sua posizione arole del Casati), viene condotto in una delle più tre prigioni, dove è caricato di ferri, sopra un letto i paglia per dormire sul nudo terreno, e dove Caiti, preso tuono serio, s'ingegna di accrescere colle arole l'orrore di quel luogo; ove non avrà che pane er cibo, acqua per bere, e poca paglia per dormire, uelle catene per compagnia di giorno e di notte, a ieno che ostinandosi a non dar prova di vera sinerità, egli non sia costretto con suo gran dolore ad umentare le misure di rigore, accrescendo il peso lei ferri, ponendolo in prigione a pian terreno e finalnente colla prova estrema... il bastone. Frattanto lessuna corrispondenza coi suoi di casa, nemmeno un aluto della madre o della moglie, nessun provvedimento pe' suoi interessi, nessuna parola con anima vivente, nemmeno coi guardiani che gli tolgono le riene nell'atto di vestirsi o svestirsi, unico momento the sarà senza ferri (3 minuti). Lo si lascia così varj giorni, secondo le circostanze; durante i quali Casati, con in bocca un ben acceso zigaro d'Avana, lo visita parlando misteriosamente, raccontando circostanze, qua e là raccolte dai detenuti, dai costituti e dalle informazioni di polizia: parla delle delizie che godono i confessi in grazia dell'autorità, certi di clemenza illimitata, viventi in compagnia, fra libri. calamaj, vivande e corrispondenze personali coi propri parenti; e in mezzo a questo, sventure di alcun restii bastonati, quasi morienti e riservati al sur plizio. Come sembra tempo, e pare che il detenut sia dimagrato, e ischeletrito dalle sofferenze sia ma turo, lo si conduce dall'auditore, che subito parla è clemenza a nome del Feld-maresciallo per i confess Egli dice apertamente avere nelle mani quanto bast per farlo impiccare non una, ma due, dieci volte dover egli quindi, non confessare il proprio fallo, m piuttosto narrare le circostanze a sua cognizione. In comincia quindi verbalmente e sommariamente l'in terrogatorio, senza dire nemmeno di che cosa s tratti, senza far altra domanda che questa: - Diece ciò che sa. - Non c'è modo di cavarne di più, e se il detenuto non risponde, esita, o dice cose non a proposito, l'auditore tronca il discorso scuotende la sciabola, e grida: - Signor Casati, questo si gnore ai ferri, e fra 24 ore alla Mainolda, se non si farà annunziare per dir ciò che è a suc cognizione. - Se il detenuto tien duro, si va alla Mainolda realmente, spendendo sei lire per il tra sporto; e colà vien gettato in un umido carcere, dovi lo si lascia sprovvisto d'ogni cosa più necessaria, più della luce e dell'aria; non ha che la visita Casati verso sera una volta per settimana, visita su gestiva, diabolica, che vi pianta un coltello nel cuor ad ogni parola; la catena e il digiuno sono un nul al confronto di questa visita. Poi ogni quindici gior viene l'auditore in persona con una solenne strapa zata, colla quale vi dichiara che il vostro alto trad

nento è sufficientemente provato, e che per la vostra esistenza, togliendovi il diritto di aver ricorso alla ifesa ed alla clemenza, è oramai tempo di prepaursi alla forca; cosa per lui poco affligente, giacchè lui poca importa condannar uno di più od uno di eno alla morte.

Questo è ciò che avviene ai meno ostinati, mentre di fuori, noi lo sappiamo, si emette la voce che inno bene, che vivono in compagnia, e si occuno in studj. S'immagini ora che cosa tocchi a colui e è veramente ostinato!

Per citarle uno dei fatti che vi possono ben accere, le dirò questo soltanto toccato a me stesso. Ai imi di ottobre, finito il mio costituto, fui improvamente chiamato a dire sopra una circostanza fatni sovvenire con una sol parola. - Rispondo che non capisco! - vien ripetuta la domanda. - Riondo che io non intendo, e che non so nulla. chiama allora due dei miei compagni di carcere, rchė mi persuadano col loro consiglio a parlare!. Rispondo che non intendo, e che non so nulla. Mi si ripete che C. . . . ha tutto confessato questo rapporto: - Rispondo ancora che non ne nulla: - Mi si replica che il mio costituto sarà ro sera lacerato, e io rimesso apriguri, e intemis ilmente condannato alla forca che già ineritate, se ma di sera non mi facevo annunziare oberlicatio Enrico Tazzoli,

fessare. Ma come io non mi feci annunziare, la s fui condotto alla Mainolda, ad una villeggiatura 15 giorni, dopo i quali mi si ricondusse al caste e mi fu letta la deposizione del suddetto; soggi gendo altresì che ormai non si avrebbe dato i alla difesa che avrei potuto presentare.

Simile cose successero a centinaja. Del resto si scrive tutto ciò che dice l'interrogato, ma que che l'auditore trova ammissibile, e si pensi ch' non comprende molte volte i termini della no lingua, e scrive più interpretando che intende — Casati è lì che ascolta, e si serve di ciò che per regolarsi nelle suggestive sorprese che fa ai gionieri. Se non pronunciate dei nomi, il costi si sospende e si passa ai rigori; peggio se per cidente nominate alcuno che da poco sia mor fuggito.

Molti Veneziani, che non erano mai stati integati, vennero assunti dopo il primo consiglio; e chè a propria difesa chiedevano il confronto coi capi, viene ad essi risposto che erano stati ir cati; e che si ritenevano vere le loro deposiz siccome confermate dal suggello di morte.

Non solo questo; ma siccome un mese fa, gi qui l'auditore generale Straub per rivedere il cesso e visitare i detenuti, si ordinò che quelli non erano ancora stati ascoltati (erano più che carcere da sei mesi), se mai fossero dall'auditor mandati, rispondessero che erano stati interrogi che il la loro costituto era finito. Indi in tre g

fecero tutti quei costituti, essendo interrogatori uditore in una stanza, certo Cassini in un'altra, e lo sso Casati in una terza. Rimase solo un certo Feri di Venezia non interrogato, e poichè questi se lagnò, Casati sorpreso domandò un giorno dopo, nome dell' auditore, se egli fosse stato o no intergato!!

Del resto non sono ammesse giustificazioni e teimonianze citate in persone estranee al processo. on so se dal prossimo consiglio, sarà condannato a certo Semenza, ma se egli lo è, io posso assicurele che egli è condannato per la deposizione giunta, ma di un testimonio indiretto, cioè C. . . . . er un fatto che C. . . . . ebbe per racconto puamente da Acerbi. Le cito questo caso perchè lo colosco ex professo, e posso giurarne la letterale veidicità; potrei però citarne molti e molti altri.

Avrei cento altre cose molto più rilevanti a dirle ma il tempo stringe, e devo chiudere la lettera. Ella la abbastanza ingegno per desumere da tutto questo ciò che non ho espresso, e sono persuaso vorrà larsi per queste riflessioni nel numero di coloro, che compiangono ma non scherniscono la nostra posizione.

La prego soltanto, per lei e per me, della somma cautela nell'uso di questa mia.

Pare certo, che sabbato mattina noi faremo la nostra parata dinanzi al corpo di guardia: Iddio ce la mandi buona! Sono disposto a tutto: ella mi mandi una risposta, se è in tempo; mi basta una sola riga,

perchè io sia confortato. Ella sentirà in questa con danna parlare anche del tentativo contro Rossi; sventuratamente fra i nomi dei correi v'è il mio.

La prego a non isgomentarsi per questo, ed a no volermi ritenere men degno della sua amicizia. No ho tempo di dare le giustificazioni per questo atto in quante a quelli che lo progettarono la nota di infamia spetta a chi lo ha confessato, C. . . . ! Sappia solo che il colpo fu impedito e il progetto ri dotto a male per la mia opposizione.

Ciò non pertanto il signor auditore mi assicuto che io non potevo a meno di non esser notato comporreo; quindi.... Se le potessi raccontare tutta que sta facaenda, ella inorridirebbe in veder sopravvivere tanta ingiustizia in questa bella terra, fatta per l'armonia e per l'amore!

Le raccomando mia madre, ed un bacio al dottore...
Mi ami.

In caso sopravvivessi potrei sperare una loro visita!
Oh! come sarei felice.

## XH.

Perchè, invece della lettura delle nostre sentenze, remmo la visita del generale maresciallo Culoz, il male venne a guardarci beffardamente ciascuno da piedi, senza un saluto, un cenno di riverenza, enza una parola, dopo averci fatto aspettare dalle alle 12 secondo il solito; approfitto del tempo che ai resta per confermare pienamente l'ultima mia, ed aggiungere qualche altra cosa a migliore schiarimento.

E prima di tutto faccio voto ardente che si levi una voce a ricordare alla nazione francese, che, agli altri delitti ch' ella commise contro questa povera Italia, deve oramai aggiungere l'assassinio di Roma, e il danno di questi ultimi avvenimenti.

E dico questo non già per insultarla, poichè non credo che un uomo conscienzioso possa impunemente insultare ad'un popolo intero: lo dico perchè qualunque sia la forma di governo che a seconda dei suoi istinti e del suo genio crede di consolidare in casa sua, ella deve pensare seriamente a rivendicare il proprio onore ed il proprio dovere in faccia al popolo italiano, che ha specialmente compromesso

e di sua mano incatenato. Pensi la nazione frances a infondere nei cuori dei suoi uomini di stato convinzione di questo obbligo sacro; chè se vert l' Italia più a lungo conculcata non potrà a men di rivolgersi contro di lei e trascinarla nel di sprezzo europeo e quindi nella rovina. Agli amid concittadini invece non consiglierò già la congiuri e le mene segrete; mezzo chimerico per fabbricar la liberazione d'un popolo, e molte volte mezz anche immorale; ma bensì la franca opposizione a tristissimo governo, opposizione dignitosa che far impallidire seriamente questi monturati sicari de trono; che darà coraggio al popolo sempre pronto secondare le misure dignitose, morali e degne d lui, della sua ispirazione e delle sue sventure. Esc una storia veritiera degli ultimi atti del governo in modo ch'esso sia smascherato senza calunnie, con fuso senz' arte, combattuto senza malizia, e compa risca al tribunale dell'opinione europea macchiat originariamente di tutto il sangue che sparge, e d tutte le sue nefandità; il quadro sarà abbastanz ributtante per muovere ribrezzo universale, e pro vocare un atto di provvidenza a favore di quest nostro popolo infelice.

Si certo; quando si vedrà chiaramente come i beni le arti, le vite, le scienze, fino le gioje innocenti la religione di questo popolo eminentemente civile sono fatte miserabile ludibrio di sfrenati soldati senza scienza di governo e di diritti e di civiltà; i che oggimai, a tanta inscienza, aggiungono la barba del fanatismo imperiale e puramente austriaco; a tanta miseria dico, a tanto immeritato prostraento di tutto un popolo, non si commuoveranno viscere d' un vicario di Cristo messo sulla terra i indirizzare i popoli all'armonia, alla pace, alamore del vero, si sveglieranno almeno le suscetbilità dei gabinetti stranieri, che vedono continuamente compromessi i propri interessi da questo goerno, che estingue in sè medesimo le sue risorse, fabbrica in mezzo all'Europa un vulcano formiabile nei propri popoli oppressi.

Questo è ciò che desidero, che tutti desideriamo, che mi lusingo dovrà tra breve avvenire. Ora dovrei dirle molto ancora, ma debbo rimandare ad altro

momento la fine di questa mia.

Le ho detto che le arti più subdole, più vili, più illegali sonosi adoperate per strappare qualche parola dalle labbra dei miserabili, che o non volevano per dovere parlare sul conto degli altri, o non potevano parlare, perche nulla sapevano. Casati sviscera tamente astuto, immorale e corrotto fino all' ultimo grado, è il gerente fanatico del processo, in cui l'auditore, giudice grandemente inetto, altro non mette del suo che il rumore della sua sciabola, i costituti immaginari di altri detenuti, le promesse, le lusinghe, e finalmente i ferri e la forca. Tutte cose che dice e mantiene con una freddezza straordinaria, con un

sorriso pieno di fiele, fino a schernire le parole, le osservazioni, le discolpe, i lamenti dello sue vittime: senza alcun riguardo all'età, al carattere, alle sventure: lieto soltanto quando ha trovato la colpa nel suo grado più spinto di gravità, quando ha trovato un indizio, e per fino una induzione a cui, come le ho detto, si dà il valore di prova pura e legale. Al punto, o cara signora, che se tra noi vi fossero veramente dei vili e dei bricconi sarebbe aperto loro un gran pascolo, perchè anche in onta a deposizione contraria dei correi basta la deposizione giurata e senza confronto, se occorre, di un altro, perchè uno sia irremissibilmente condannato.

E la illegalità incomincia dal momento dell'arresto perchè comunque fatto sopra un semplice sospetto, sopra un vago indizio, il catturato, sia prete, vecchio, scienziato, dignitario, infermo, lo si trae da Venezia, da Como, da Brescia, da Milano, fino da Modena, incatenato come un ladro, senza dirgli una parola del dove si vada e del perchè. Per esempio un avvocato Ferracina di Venezia, uomo che ad onta del terrore della procedura fece trionfare la sua innocenza, e che tuttavia giace solo, maltrattato, infermiccio da sei mesi in prigione, venne arrestato in una sua casa di campagna, da una mano di gendarmi, che verso mezzanotte scalarono tacitamente la cinta del cortile, penetrarono per una finestra terrena in una sala ed arrestarono il pacifico avvocato, improntandogli due pistole al petto, in mezzo al terrore delle sue donne, che si crederono da prima aggredite da una masnada di ladri sotto spoglie mentite, e la comitiva e l'impresa era guidata dal commissario \*\*\*, quello stesso che come tutti sanno in questo e nel processo bottesio, mercanteggiò sfacciatamente la sua protezione con certi detenuti, mancando anche al fatto di far loro del bene. Per esempio un ingegnere, Alberto Cavalletto di Padova, uomo grave, di molta dottrina e santo di costumi, caro a tutta Padova, di bel mezzogiorno, mezzo ammalato, era trascinato a Venezia per la strada di terra, immanettato non solo, ma posto sopra un di que' piccoli carretti di trasporto che appena si usano pei grandi malfattori, esposto così agli insulti del volgo, alla polvere della strada, ed ai raggi cocenti di tutta una giornata di luglio. Cito questi esempi non perchè siano gli unici, ma perchè mi cadono prima sott' occhio, e perchè mi sono prefisso di non dire se non di quei fatti sulla cui letterale verità posso giurare.

L'assicuro che è tale il terrore e la disperazione che si vuol infondere nei catturati non ancora sentiti, che già un Pezzoti si decise ad impiccarsi nel proprio carcere a Milano; un Rossetti, medico di Lodi, si tagliò con una lancetta la trachea; qui in castello due Mantovani, uno di Castelgoffredo, ed il prete Triulzi, divennero pazzi; altri sette od otto infermarono per convulsioni e travasamenti biliarii, e

se verrà un giorno una provvida mano disserri coteste carceri, si vedranno uscire imbecilliti per patimenti uomini entrati con fiore di senno e quindi da compatire se sotto prove così sopranaturali alcuni furono men forti di quello che regolarmente sarebbero stati; ed io assicuro che molti i quali non erano in fatti veramente rei inventarono qualche colpa leggiera per togliersi a tanta tortura. Con tutto ciò non ebbero la compiacenza di togliersi alla lunghezza del processo.

V'hanno tali, come un vecchio Fiorio di Castelgoffredo, vecchio antirivoluzionario; un Cessi, poverol
vecchio di quel paese; un vecchio venerando Pedranidi Gonzaga, e via via, che per aver letto casualmente un bullettino, sono in carcere da quattordici
mesi, non mai interrogati che verbalmente dal gendarme che li arrestava, cui confessarono spontaneamente il miserabilissimo fallo.

Se io tutto le dicessi, ella finirebbe forse a non credermi più! tanto è esagerata la barbarie, l'ingiustizia, il brigantaggio militare entro questo soggiorno di martirii.

Forse alla mia voce si unirà presto quella di una donna insigne, la signora Bonizzoni di Como, già fidanzata del povero Dottesio, arrestata da quattro mesi sopra un vago indizio, martoriata anche essa contro ogni riguardo, ogni diritto del suo sesso; al suo si unirà il lamento di un'altra signora incinta trascinata da Milano a sgravarsi in carcere, tra spranghe, cibo carcerario, orrori di oscurità, incomodo di

iido, indiscrezione di guardiani, privazione d'aria peso di ferri.

Si pretenderà forse che anche queste signore non ccombano a tali cimenti? Oh! certo meglio per di se si trattassero tutti come il povero Grioli, latiandoci almeno le risorse dell'entusiasmo che non compagna mai un sollecito supplizio.

Si persuada pure che la smania di esagerare e di alsare la verità è molto aliena da un uomo, che ha atto la dura esperienza della prigionia di siffatta natura! Unico suo desiderio in questo stato è di velere le cose spassionatamente, e di fare che gli altri, messa da parte ogni illusione, veggan le cose così freddamente e limpidamente come si vedono attraverso alle sbarre. Sarà quindi persuasa che non si esagera allorchè da noi stessi si giudica per comune consenso, che ammesso tutto il rigore legittimo e compatibile ad un governo dispotico e straniero, e quindi una procedura non del tutto umana, ma appena legale, si giudica dico, che di 120 detenuti all'incirca quanti siamo, levati quelli per puri indizi che ammontano circa a trenta; levati quelli che appariscono rei di colpe leggiere da non poter correre la censura delle leggi più che leggittimamente severe, ehe sommano a circa 40; tolti quelli che agirono indirettamente e con palese inscienza del vero scopo delle loro azioni che montano a 10 all'incirca; levati finalmente i veri innocenti che possono essere da 10 a 12 circa; non rimarebbero che 30 individui veramenti colpevoli.

Con tutto ciò noi vedremo ben pochi, pur troppo, escire soluti; tutti gli altri saranno severamente condannati; confessi secondo loro, di due o tre delitti perchè fra le altre speciose iniquità è pur questa comunissima fra i nostri giudici, che il semplice acquisto di mezza cartella mazziniana è delitto per sè stesso d'alto tradimento, è delitto di partecipazione ad una società segreta, è delitto di conoscenza di piani rivoluzionarj. Anche senza aver fatto acquisto della cartella, basta bene aver fatto lo sborso di due o tre lire ad un membro del comitato locale, od a qualche individuo affigliato a società segreta, perchè non badino al motivo che causò lo sborso. alle circostanze concomitanti, cui non si da alcun peso, per costituire due o tre delitti d'alto tradimento. Ai quali se si aggiunge qualche triste informazione di polizia per le antecedenze amnistiate del 1848-49, egli è certo che il povero compratore o contribuente, sia nel Consiglio di guerra condannato alla forca, e con gran fatica liberato dal capestro per 6, 8, 12 anni di galera.

Del Consiglio poi non ne parliamo; è una ridicola formalità, un sanguinoso insulto alla sventura, un delitto inespiabile, umanamente parlando, per tutti coloro che in qualità di graduati vi fanno parte. In poco più di tre ore vi si fa il giuramento, vi si leggono i costituti, mutilati a discrezione completa

Il' auditore. Di diciasette detenuti, come avvenne i questo momento al castello, il detenuto amiesso alla lettura non può parlare; il maggior umero dei militari raccolti non conoscono una paola d'italiano; il costituto vien letto in massima 'etta, senza le domande, con tale precipizio, e tali torrezioni d'ortografia, di pronuncia e di grammaica che appena il detenuto può intendere qualche osa. Dopo ciò, quando l'impressione vaga delle cose ette, della persona inquisita, è cessata del tutto nella nente dei giudici già annoiati e stanchi di quella erimonia insulsa, l'auditore legge un rapporto appena motivato, e propone egli stesso la condanna che per certo è di morte. Il voto si da ponendo la mano sulla sciabola, e si sa bene che tutti quei poveri soldati croati e quei bassi ufficiali ignoranti, ubbidiscono per disciplina all'auditore, ed al Maggiore a lui venduto; e condannano secondo il suo voto, in modo che, sopra 40 giudizi, fattisi fino ad ora in questo processo, fra tante quistioni complicate, e casi delicatissimi, al punto da poter occupare seriamente un' intera commissione di legali, non si diede il caso mai che un sol voto dissentisse da quello dell' auditore. Questi sono fatti così veri, come è vero che sono prigione, ed il nostro paese schiavo, o mia cara signora; e tutto questo che le ho detto, lo creda sull'anima mia, non è che qualche tratto della crudeltà, delle sevizie, che si sono usate contro di noi.

Dopo queste osservazioni, spero che i nostri cittadini vorranno essere più prudenti e più cauti nel dare giudizio sopra queste vittime dell'ultimo fanatismo dell'ignoranza, e del vandalismo, superstite soltanto in Austria, e nei paesi da lei influenzati.

Vergogna! Vergogna eterna ai gabinetti inciviliti, che non pongono finalmente un argine a tanto disordine compromettente la pace universale.

Se io soccombo, ella potrà usare di queste mie due sottoscrivendole in mio nome, e ponendo la nota che indichi averle io gettate in istrada, al momento in cui fui passato dal carcere alla chiesuola. Se non devo soccombere, se la mia condanna è di agonia ma non di morte, la prego di usare l'estrema riservatezza per lei e per me; poichè basterebbe il solo sospetto che io fossi autore di queste righe per essere irremissibilmente perduto.

Sia benedetta mia madre e lei; io la scongiuro di farle coraggio; e ciò che mi preme è di farla partire prima che si leggano le sentenze. — Ella capirà il perchè. — Ella poi mi visiti se le da il cuore, perchè ella non sa che gioja sia per me il veder lei, ed il mio Achille.

Si ritiene per certo che lunedi prossimo venturo per noi il giorno decisivo: io quindi mi raccoindo a lei per far sì che mia madre non sia in intova; ella potrebbe partire lunedi mattina colla ima diligenza. — Faccia di tutto perchè ciò avnga senza ingenerarle sospetto del vero.

Ed ella si ricordi sempre di me; viva nella cerzza che ho fatto il mio dovere, e che ciò le sarà ogni circostanza testimoniato da' miei compagni sventura. — È forse la mia ostinazione e la mia sistenza che mi fecero più male delle mie colpe olitiche. La mia franchezza accrebbe le prevenzioni mio carico, e il non aver io dato una sola vittima nentre da me si attendeva tanto, mi si è ascritto ome il maggiore de'miei delitti, e la prova irrefragabile della mia aperta, costante avversione alla dominazione austriaca. — Non credo di essermi fatto an merito operando così: ma sono lieto di aver fatto il mio dovere come religioso cittadino della mia patria italiana.

Dio e l'Italia! Questo sarà il mio voto perpetuo ed estremo. — La forca forse farà impallidire la mia carne; ma l'anima non mai, me lo creda; non lo dico per millanteria, ma per intima convinzione, per sentimento vero spontanco.

Mi ami anche estinto, anche senza l'onore del sepolcro! Se è infame il patibolo, egli non lo è più quando è onorato dalla virtù e dal martirio. — La croce non fu più un legno disonorato dacchè Cristo vi è morto sopra. Quando verrà il giorno desiderato della emaner pazione, dia opera perchè i nostri concittadini facciano raccogliere anche le mie colle ossa de' mie compagni, e riporle in un luogo ombreggiato caritatevolmente col simbolo della religione universali di Cristo.

Mi ami, e potendolo — e lo potrà se vorrà — m visiti. Sarà per me una gioja insuperabile. Faccia correre la stessa voce ai miei amici di Brescia. M ami, accetti un bacio che le assicuro non è profano

Forse, avendo tempo, le indirizzerò domani a ser un' ultima mia, per completare in qualche manier quanto le ho detto, raccomandandole ancora l'estrema estremissima riservatezza se io campo, perchè oltral por me in pericolo inevitabile, sarebbero espost anche altri su cui potesse cader il sospetto di ave scritte queste righe e giungere fino a porre qualch pericolo intorno a lei; cosa che cambia totalment aspetto ov'io perisca.

Mi ami — glielo ripeto — mi ami; mi baci mio Achille.

## XIII.

nchi documenti a parer nostro sono più preziosi uelli che qui abbiamo pubblicati per rivelare la nizia de' processi di Mantova. Essi riassumono, eloquente linguaggio della verità, quella lunga ela di torture fisiche e morali con cui l'Austria, 1821 in poi, tentò invano corrompere o prostrare nime de' nostri più generosi patrioti.

on havvi frase che nelle lettere dello Speri non a dal più vivo del cuore, e che non si raccodi alla meditazione degli Italiani. Il giovine breno, non tanto per sè quanto per i suoi compagni ventura, innalza una libera voce a protestare conle codarde calunnie con cui l'Austria procacciava ere spregevole presso i concittadini, infamare nti alla nazione, uomini che pei loro concittae per la nazione avevano compiuto i maggiori fici, e stavano per incontrare con superba fronte norte del palco.

più spaventoso mistero avvolse, fin qui, i processi tovani; pressochè ignoti i giudici, ignota la forma fiudizio; noto solo il loro tragico scioglimento. Ieste lettere dello Speri squarciano in parte il broso mistero, mettono addentro del modo con Inrico Tazzoli.

Da zedny Googl

cui furono condotti gli interrogatori, e attestano cosa incredibile sott'altro governo, non sotto l'ai striaco, che una gran parte degli inquisiti furon condannati sulla semplice convinzione dei gi dici o sopra illegali indizi. — Questa dichiarazion insieme a quella del povero Montanari con c afferma di aver patito la fame e la sete, può velarci il modo con cui i prigionieri erano proce sati e trattati, può darci la misura del cinismo e del crudeltà con cui l'Austria, nelle mute carceri di Ma tova, rinnovò e superò gli orrori de' processi che i sero così temuta l'Inquisizione. Al lettore non se brerà certo esagerata questa frase, poichè avrà nota ne'processi mantovani la medesima sete di sangu la medesima derisione, non diremo della giustizi ma delle stesse forme legali, pari sprezzo la dignità umana, il medesimo spirito gesuita Perchè nulla mancasse al confronto fu impiegata tortura; e perchè la fama de' moderni processi r impallidisse davanti quella degli antichi, fu adoper altresi il bastone. - Le segrete della Mainolda se comparabili in vero a quegli in pace di Spagna cui gli inquisiti venivano sepolti vivi, a goderv dirisoria pace di una morte anticipata.

Vedemmo che Tazzoli fu torturato. Udiamo or racconto di uno de carcerati che fu bastonato; conto al quale serbiamo anche le scorrezioni di sperchè meglio appaja la sua veridicità:

segrete di Mantova, in mezzo a tormenti ed a

petti, e perchè il lettore comprenda quanto si è atito farò rapida descrizione delle prigioni.

Tutti conoscono la posizione di Mantova e l'insanbrità dell'aria. Fino dai tempi remoti ridotta a forezza, ricorda l'efferrattezza dei tirannetti del medio vo e le gare delle famiglie principali che dissanuarono i municipi italiani. Il castello di S. Giorgio ra l'antica rocca abitata dai Gonzaga prima che fabricassero il palazzo di Corte, esso surge fra la città le acque del lago. È un immenso fabbricato di orma quadrata, di architettura semplice, ma pesanto, ome soleasi praticare nei tempi feudali; torri merate sorgono ad ogni angolo di quel castellotto, che i notte si possono assomigliare a quattro bravi che regliano allo custodia del medesimo.

Il sistema innovatosi degli assedj e delle fortifiazioni ha fatto cambiare in qualche parte l'aspetto li questo inferno pei miseri che vi sono detenuti. Questo castello comunica colla città per mezzo di ma scala di ottanta gradini, la quale passa sopra il rôlto che sta a cavallo del fossato, e riesce in una piazza, e gran corte, che si chiama Mercato delle Gallette, il quale è recinto di case, ed alla notte si chiude.

Le prigioni, o segrete, che si vogliono, sono picole, alcune hanno due finestre e sono le meno inalubri, altre ne hanno una sola; duplicate sbarre di erro le rendono tetre, usci e contro usci assicurano custodi che non possono fuggire i prigionieri. Avene qualcuna non tanto tormentosa, come quella che

porta il numero 12, ove si ripongono coloro che no solamente svelano il proprio delitto, ma si fanno de latori di sognate colpe a carico altrui per rendersi be nemeriti, come accadde a certo \*\*\*. che, fattosi de latore, in premio fu ivi posto, perchè la Corte speciale di giustizia lo adoperava di confronto cogli altincolpati, per statuire in tal modo la prova a su modo. Quel ribaldo ad un tempo e pazzo tentò devadere, e perdette tutti i privilegi dei quali goder mercè la sua viltà ed infamia. Ogni corridojo del prigioni è custodito da una sentinella, la quale v gila e vieta ogni parola fra' prigionieri.

Qnando io fui condotto a Mantova i processi di prevenuti di alto tradimento erano fatti da una Cormarziale il cui capo era il capitano Straub, uon che l'Austria soleva spedire ove si manifestavamoti d'insurrezione; egli, col bastone, colla corda colle fucilazioni, suol punire innocenti e rei; fu medesimo che fu a Parma nel 1854; dovunque corparisce lascia tracce di sangue; era il Bolza del nilitare; le sevizie da lui commesse nei processi Mantova gli valsoro la promozione a vice-diretto della polizia di Milano.

Capo custode e tirapiedi del boja Straub certo \*\*\* di Milano, figlio di un custode carcerat stato prima alle carceri criminali di Bergamo, in traslocato a Milano. Costui avea militato qual ginatiere nelle truppe austriache; divenendo capor lasciò la carriera militare per votarsi a quella padre. Lo zelo e la severità da lui spiegata atte

ero piena fiducia dal governo che per promuoverlo, uando dal 1850 al 1851 si scoprirono le fila d'una espirazione, lo si volle custode speciale dei prigioieri che per tal fatto si sottoponevano a processo. prevenuti furono rinchiusi nelle segrete del castello San Giorgio, il processo era diretto da Straub, pitano d'infanteria ed auditore militare. Questi due mii del male, appena incontratisi, si conobbero e mpatizzarono fra loro; per cui il carnefice Straub ede in piena balia i prigionieri all'agozzino carriere.

Quasi tutti i prigionieri appartenevano ad agiate miglie, e molti fra essi si distinguevano per altezza ingegno e per forti studii, ma tutti in principio distintamente erano incatenati, e ricevevano il cibo dinario del carcere, il quale consisteva in una scolla d'acqua calda condita con lardo rancido, e ezza libra di pane nero, che il più affamato picco avrebbe sdegnato. Mi ricordo il primo giorno cui mi trovai in quelle bolge; veduto quel cibo i venne nausea, e toglieva piuttosto digiunare e orire di fame che ingoiarlo; rimasto infatti inasggiato in un angolo del carcere, venuti per la via i secondini, lo videro e mi chiesero perchè non angiassi — risposi che m'era impossibile, essendo to uomo e non bestia. Se ne andarono: da li a co sentii nuovamente aprirsi la prigione, ed entrò carceriere con due secondini, e colla sua ingrata ce mi disse: Perchè non vuol mangiare? - A le interrogazione risposi nei precisi termini che

avea usato coi secondini. — Egli più presto urlan che parlando, disse: Dimani se trovo ancora que minestra e questo pane, o se ella lo gettasse nel mastella, le giuro che per piettanza le faccio da venticinque stangate sul sedes. Quelle brutali role ed il modo col quale furono pronunciate fecero non saprei se più ribrezzo o sdegno, e vi gendogli il tergo mi assisi sul mio giaciglio. Pa sato il vampo dell'ira, mi diedi a pensare alla n sera sorte che attendeva tanti giovani che amava la loro patria e a quanti sarà stato fatto simile 🛚 sulto. Non possedendo la rassegnazione di Pellico in luogo d'inginocchiarmi a pregare, mi posi a pa seggiare pel mio covile ed a dirne quante mi pa sarono pel capo contro l'esoso dispotismo dell'Austri contro la nequizia de' suoi proconsoli militari e vili, contro i suoi satelliti e cagnotti, e quello sfogi chiamatelo, o ipocriti, inutile ed ignobile, mi sollev un cotal poco l'animo esasperato, e coricatomi m'a dormii. Dopo non so quanto tempo, fui risveglial dalla visita notturna che per esperienza seppi che praticava ad un' ora dopo la mezzanotte. Un secon dino rimase sull'uscio, l'altro colla lanterna in man s'approssimò al mio giaciglio e me la pose al volt per cerziorarsi della mia esistenza in carcere. Sve gliato da quel villano, fra i pensieri che mi tenzo navano pel capo, fra lo stomaco digiuno, e la fam che mi tormentava, mi posi come Ugolino a bran colare cieco, e trovata la pagnotta nera l'addenta con fremito: aveva un sapore quasi acido, nullament la divorrai, e poscia bevvi acqua, che in luogo togliermi il cattivo sapore della pagnotta, mi naudi più il palato, essendo quasi tiepida e disgusissima. Non potendo più appiccar sonno, mi posi pensare alla mia situazione, ai processi che mi ebbero fatti. Ignaro delle sevizie di Straub e del ceriere non poteva spaventarmi; tutto al più, anva dicendo, mi terranno qui, ma non sarò un vile latore di nessuno: e cercava d'agguerrirmi contro ni evento.

Quando volle il cielo, vidi a penetrare la luce inferriate, e mi alzai salutandola come dolce rella che venisse a consolarmi. Qual triste paragone er me, avvezzo a salutare l'aurora dalla vetta del colle nativo, e vederla a penetrare a scacchi in bugigattolo fetente e pieno d'immondi insetti!

Venuta l'ora consueta, entrarono i secondini e ambiarono l'acqua, che trovatala sopportabile ne pevvi gran quantità. Uno dei secondini guardò la minestra, e vedutala intatta, disse: La vuoterò qui di fuori, perchè se la vede il capo carceriere, la può andar male per lei, signore: quello è un uomo che non la perdona neanche a suo padre.

Chinai la testa facendo un mesto sorriso, e quel guardiano continuò: — Anche noi con loro signori dobbiamo essere rigorosi, altrimenti se il capo carceriere ci vedesse ad usare un riguardo a qualcheduno, ci fa mettere alla catena, e poi ci licenzia; egli può tutto quello che vuole. — Finito, chiusero l'uscie. Stava pensando poscia che diavolo fosse que-

sto capo carceriere che tutti ne tremavano.... Stave passeggiando e pensava a Dio sa quante iniquità commesse in quegli orridi luoghi, e mi affacciava alla mente l'infelice Agnese Visconti, cui fu fatto troncare il capo da suo marito Francesco Gonzaga più presto per ragione di Stato o per private mire anzichè fosse veramente colpevole d'adulterio con Antonio da Scandiano, e così di mano in mano face passare nella mia mente l'istorie sanguinose di que tirannetti, quando tutto ad un tratto le mie rifles sioni furono sospese dall' uscio che veniva aperto dalla voce del carceriere che m'invitava a seguirlo egli era accompagnato da due guardie e da du soldati.

Attraversai lunghi corridoi e giunsi nella stanz dove stava Straub. Fui fatto sedere; il carcerier stava su la porta con due soldati di linea armati.

Il capitano Straub, non alzando neppure gli ochi dalle carte che tenea fra mano, dopo qualch minuto mi disse: « Sieda; » poco dopo, soffregan dosi la fronte, mi disse:

— Ella si chiama N. N., nato nella provincia di Como a...., studiò filosofia, e poscia si stabilì a Milano, ove frequentava la compagnia di giovinasti dediti alla crapula, che si credevano padroni de mondo, che hanno congiurato di scacciare le guan nigioni austriache e rendersi indipendenti. Sogni follie di sregolata gioventù, quasichè l'Austria no abbia 600,000 baionette da far mettere il capo partito a tutti questi sventati ciurmadori; dico ciu

madori per non dir ladri, chè hanno messo intorno un prestito detto di Mazzini per far denari su i poveri merlotti. Ella ha preso molte cartelle e le ha nascoste in casa, ma noi sappiamo tutto, fino le valute che ha adoperato a pagare. — Se dice la verità e confessa candidamente la sua colpa, io sarò benigno e buono, la cosa finirà presto e bene; ma se credesse di fare lo spaccamonti e negare, andrà molto male per lui. Dunque, cosa mi risponde?

A tutta prima rimasi come stordito da tutta quella infilzata d'improperii e di falsità, ma poi riavutomi risposi nè superbo nè umile, ch'io non sapeva nulla di tutto quello che mi aveva detto. - Straub, balzando in piedi, e percuotendo colla mano il tavolo: - Come! ardisce di dire che sa niente? Ella che ha dato cinque marenghi a V. perchè facesse il viaggio per Mantova e Verona, e parlare con Grioli e con Poma? Non fu ella a Como due volte, ed a parlato con D. G. M. ed ha consegnato loro i biglietti dell'imprestito di Mazzini? Sono essi che parlano, qui stanno i loro costituti; ed additava così dicendo un mucchio di carte che stava sul tavolo. Ouindi glielo dico per la seconda e l'ultima volta. Se dice la verità, e come sono state le cose, tutto finirà presto e bene, altrimenti saprò io farla parlare. - Io non sapeva se non ripetere ciò che avea detto, e non poteva risolvermi ad aprir bocca. Passati alcuni mi-. nuti nel più profondo silenzio, egli ripigliò: -- Dunque vuol fare l'ostinato.... Bene, la vedremo - e fece un certo cenno al carceriere, il quale venne a

me, mi pose le manette, e disse di seguirlo. Quando fui al numero della mia prigione mi volli fermare, ma il carceriere disse: « Avanti, faccia la scala che trova. Infatti salii e mi trovai alla segreta numero 12, la più alta di tutte, dove credo si possa morire gridando senza che nessuno oda i lamenti. Meravigliato da questo cangiamento, stava attendendo cosa era per succedere, quando poco dopo sentii il rumore di molti passi che si avvicinavano, e pel primo entrò Straub, indi un altro individuo, che conobbi più tardi; a quello tenevano dietro due guardie carcerarie, una delle quali portava una banca lunga due metri, indi un caporale e due soldati. Al vedere la banca mi sentii gelare il sangue, poscia mi venne uno sdegno che mi infiammava, lo stomaco mi si rivoltava; insomma, non posso esprimere con parole quanto sentii; mi venne in pensiero di far testa con quei manigoldi e farmi piuttosto uccidere; ma come mescolare le mani con essi, se le aveva legate da due manette grossissime? A quell'idea mi voleva scoppiare il cuore. La panca venne deposta nella segreta, mi venne intimato di pormi su la medesima, al che mi rifiutai recisamente. Straub mi disse con piglio feroce: Ubbidisca, e sarà meglio per lei. -Io risposi con molto risentimento, esser quello il modo di trattare neppure colle bestie, non con uomini, e diedi in un'escandescenza, anzi direi furia decisa. Il carceriere colla sua rauca voce ed abbominevole fisonomia ripetè quando aveva detto Straub. ma io non transigeva; allora mi presero le guardie

carcerarie, come fanno i macellai coi vitelli, e mi posero su la panca voltandomi col ventre in giù, e stretto il ferro che è piantato nella panca e che corrisponde ai fianchi del paziente, mi trovai talmente stretto che non mi poteva muovere. Indi mi tolsero le manette e mi fecero distendere le mani in tutta la loro lunghezza al di sopra della testa, stringendole nuovamente ai polsi con le manette, il collo dei piedi chiuso fra due ferri. Il caporale cominciò ad eseguire il suo incarico, ed al primo colpo mi sentii oscurare la vista, dopo tre colpi Straub si avvicinò e mi disse: Dunque vuol confessare la sua colpa ed il nome de' suoi compagni?

Io non potea rispondere, poichè, preso da una terribile convulsione, mi si erano chiusi i denti e non mi usciva che spuma dalla bocca. Quella fu la mia fortuna, imperciocchè mi scampò dal commettere una viltà; sa il cielo se sino alla fine mi fosse bastato il coraggio di resistere a tanto strazio, imperciocchè sono dolori morali e fisici che travolgono la ragione dell'uomo. Non sentendo nessuna risposta, Straub fece continuare l'operazione, ed ormai non sentiva più nemmeno il tormento fisico delle battiture, e finii per cadere in perfetto deliquio. Mi riebbi non so dopo quanto tempo, e mi trovai avvolto in un lenzuolo che putiva d'aceto, sul giaciglio, nella mia segreta.

Non era gran tempo che mi era riavuto, e risparmierò al lettore la descrizione delle mie angoscie fisiche e morali, potendo egli conoscerle senza più dire. Entrò il carceriere e sforzandosi di raddolcire quando più poteva la voce cercava di compassionarmi, e mi esortava a confidare in lui, che avrebbe migliorata la mia sorte. Seppi più tardi che, mancando Straub, il capo carceriere disimpegnava le funzioni di lui, e riferiva. Ma questo non bastava. Conoscendo egli bene la causa di ognuno, si recava nelle segrete, e con discorsi o con minacce di morte, e con domande suggestive o colla promessa di libertà, faceva cadere i deboli nel laccio; eglino si interessava per loro, ma chiamati dagli auditori e interrogati, se negavano compariva il carceriere e riportava quanto in segreto avevano confessato incautamente.

Durante il processo militare, Straub si recò incognito a Londra, vi stette quattro mesi onde vedere d'immischiarsi coll'emigrazione italiana, e scoprire le fila della cospirazione. In quel frattempo tutto venne affidato al capo carceriere: faceva e disfaceva a suo talento. I secondini dinanzi a lui tremavano, era proibito di fermarsi più di due minuti nelle segrete, vi dovevano andare sempre in due, dare il buon giorno, portare il vitto, fare la visita, e non altro, altrimenti pugni e colpi di bastone; più di un secondino ne ebbe. Il fiero castellano incuteva terrore a tutti. Tornato l'auditore da Londra, si compiè il processo; il bastone, il digiuno ed altri tormenti erano riusciti a trar fuori la verità; alcuni furono impiccati, molti altri condannati chi a venti chi a diciotto anni, e chi a meno pena di carcere

duro in Boemia, alcuni altri andarono liberi perchè confessi appieno e delatori.

## X(V.

Da trecento giorni don Enrico giaceva in carcere. Si lunga prigionia non avea turbata la serenità della sua mente nè domata la forza della sua anima. Lo scorbuto, la tortura, le privazioni d'ogni maniera, non lo aveano smosso dal proposito del silenzio o dal proposito non meno generoso di fare quelle solé confessioni che aggravando il suo stato, alleviassero lo stato de'suoi compagni. Fino a che le circostanze del processo lo permisero, egli si mantenne sulle negative, dichiarando ai giudici di essere parato ad andare alla morte colla massima tranquillità. Ma quando il processo giunse a tal punto, che il negare non avrebbe più giovato agli altri e sarebbe stato follia, le sue dichiarazioni mirarono a migliorare la condizione degli altri, peggiorando la propria. Di ciò rendono solenne testimonianza, non solo le lettere dello Speri, ma la voce concorde di quanti ebbe compagni nel processo.

Benchè omai egli prevedesse che gli sarebbe toccato morire, continuava, nelle lettere alla famiglia, a mostrarsi ilare, ad esprimere una fiducia che non

nutriva più. Però a quando a quando era costretta a predisporre l'animo de'suoi cari, ad abituarli alli idea di una lunga separazione. Il 22 novembre 185 scriveva alla Teresa:

"Se io dovessi essere condannato a una prigioni di vent'anni, sarei alla ventiquattresima parte: fors ridurassi a un decennio, e sono allora a un dodi cesimo. Ti spaventano queste cifre? Eh! non bisogni illudersi. Maggior consolazione ti dovrebbe venir dalla persuasione che io posso dire quello che Danta a Brunetto Latini:

Tanto vogl'io che vi sia manifesto
Pur che la mia coscienza non mi garra
Ch'alla fortuna come vuol son presto.
Non è nuova agli orecchi miei tale arra:
Però giri fortuna la sua ruota
Come le piace, e 'l villan la sua marra.

Nello stesso giorno scriveva un altro biglietto all Teresa, in cui si lamentava del suo silenzio, e col parole di commovente tenerezza le ricordava la pro pria amicizia:

« Come si fa presto ad avvezzarsi al bene! I credi? Mi è più pena il non ricevere tue nuove il questi giorni, che non per l'addietro quando tenev per impossibile di scambiare con te un saluto. In tanto io tratto tratto vado vergando qualche linea benchè abbia poca speranza di trasmettertela, e pre pari l'animo a farne un bel falò. Pazienza, sarò parco

o scriverti per non riempirmi le tasche di carta.
il dica in poco o in molto, anzi pure il taccia,
ipre s'indirizza a te dal mio cuore il soave motto
amicizia. E son sicuro che appena proferitolo ha
la tua risposta: amicizia!

ioni, quando il governatore di Mantova lo invitò rispondere sovra due quesiti politici; ma egli riose con fermezza e per compiacere a chi poteva nargli la vita, non tacque o dissimulò il vero; riose con due elaborate memorie che si direbbero ettate, non in un carcere e alla vigilia d'una senza capitale, ma in luogo sicuro, in terra libera.

I quesiti erano i seguenti:

- 1. Come sia avvenuto che i preti lombardi, difirenti dai veneti, s' immischiassero nelle faccende olitiche?
- 2.º Quali erano i titoli di lagnanza del popolo conro il governo: e ancora, come poterono tanti preti ndursi a mettersi alla testa della cospirazione lel 1815?

Discorrendo del sacerdozio lombardo-veneto così scrive:

• Pare che la suprema autorità trovasse più da com piangere che da condannare le sgraziate convulsioni del 1848, perchè diè speranza di sostanziali moditicazioni nel pubblico regime. Ho promesso a me stesso di non arrogarmi più di giudicare delle difficoltà, che poterono e possono anche in seguito incontrarsi nello appagare i voti anche più moderati, dei Lombardi. Ma figliuoli che si pensavano imp nente l'uscire di stretta tutela, perchè si teneva già fatti uomini, e la paterna parola li aveva d fermati in questa credenza, se delusi nelia le aspettazione, perchè il padre li giudicò meno n turi, se ne indignarono e trascesero a qualche a che ledeva il debito rispetto filiale, la debita sub dinazione, non sono forse da aversi più come scia rati che come perversi? Non dispiaccia considera che il malcontento era universale. È mestieri recal una prova? Non sia questa nella moltitudine di loro che si vedono ora compromessi pei falliti p parativi ad un movimento che il tempo avesse poti produrre: non si badi nemmeno come questi apparti gano a tutte le classi e più specialmente al medio ce al ceto pensante: una cosa sola mi pare degna di essi avvertita. Indicibile è il numero delle impruden che si commisero in ogni parte dai cospiratori, tat che fu molto saputo delle loro macchinazioni assaissimi di idee liberali, ma così amanti del pri cipio costituzionale, da essere più che avversi a forme repubblicane che si erano adottate; fu mo saputo anche da una classe di gente che per pad non osa immischiarsi in progetti politici: eppu fuvvi forse, fra tanti partecipi o conoscenti della co giura, uno solo che la denunciasse all'autorità? N fu forse il caso più che l'industria che mise mano al Governo le prime file della trama? E qu sto che cosa dimostra, se non un desiderio unive sale di mutamenti qualunque si fossero, nella sp

nza che dal trambusto nascesse opportunità ai divinenti che ciascuno meglio accarezza? A considee le cose a mente pacata, parrà inconcepibile che mini di qualche senno confidassero di poter manrere lungo tempo il loro segreto a tanti affidato; calcolavano sul conosciuto malcontento pubblico, Il loro segreto durò quattordici mesi.

I preti lombardi non poteano disconoscere queste posizioni degli animi. Per conseguenza avrebbero ruto separarsi da quel popolo che li stima e li a, e col quale, siccome dissi, hanno medesimezza sentire; avrebbero di più dovuto dare una menalla fiducia che in loro si avea; perchè è un to che, invitati e sollecitati, i preti presero la te attiva che ebbero negli ultimi avvenimenti quale di certo non si sarebbero dati da sè.

E qualora si fossero rifiutati alle istanze dei laici, ncata loro la simpatia di questi, chi sarebbe stato loro? Ella dirà che sarebbe stato loro Iddio, e à ottimamente. Ma innanzi tratto ho detto che esti preti avevano già sentimenti liberali, che penano messi in loro da Dio pel bene dei fratelli; e coscienza li obbligava a non deviare da essi; solo 'arono nella scelta de' mezzi, perchè ho già accdato a che dovevano limitare il loro zelo e come operarlo. D'altra parte non cessavano d'essere uoni. e come tali poterono vedere per avventura che, ccatisi dal popolo, non sarebbero stati meglio conlerati dal potere, che li ebbe (me lo perdoni V. E.) mpre negletti e perfino perseguitati. Non già che Enrico Tazzoli. 8

l'ambizione in quei preti che io conosco fosse la molla d'azione no; lo protesto altamente: non v'ha forse un classe meno cupida di onori di quella dei preti lom bardi. Piaccia all' E. V. esaminare le cose, e vedr che nessuno dei preti compromessi chiese mai nulla all' autorità governativa e se tra i non compromess v'ha chi brighi per cariche onorifiche o lucrose, no son certo quelli conosciuti per ispiriti liberali, pe condotta irreprensibile e per coltura. Ma tuttavi è dolorosa separarsi da quelli cui attaccano le pi vive simpatie, colla certezza di non essere men esosi all'altra parte, e questo dolore potè forse i durre alcuni a questi mezzi che in cuore approvat meno.

Ho detto che non erano soltanto negletti, ma perfino parecchi perseguitati; ed oserò aggiunger perseguitati ingiustamente. Il buon vescovo di Ma tova sa quante noje dovette patire per sostenere professori del suo seminario; eppure quasi tutti rim sero sempre innocenti, e tutti lo crano all'epoca in c si vedevano bersagliati. Dovevano tutti persistere nel loro innocenza e patire, confortati dal testimonio del propria coscienza. È vero, eccellenza, è vero! e io, cl non ebbi tanta virtù, son presto a confessarlo. Mi addu se forse negli errori commessi questa irritazione cl pure era naturale? Assicuro che no, e protesto che ne sun sentimento personale mi fu guida; ma a rattenera dall' abbracciare la causa a cui mi diedi mi mand rono quei motivi che avrei attinti, se non dal favo delle autorità politiche, almeno dalla tranquillità

mi avessero lasciato, e che io tanto desideravo. questo io dico per difendere me stesso; ma è ragione che nella mia condotta scruti quanto è essere stimolo e norma alla altrui. »

Igli avea già trasmessa la risposta al primo quesito, ando ebbe sentore di un sospetto che pesava sodi lui. Quasi la tortura fosse poco — e poco per quell'anima invitta — la commissione giuatrice impiegò l'arme della calunnia, la vecchia e di affermare che Tazzoli avea rivelato ogni cosa compromesso gran numero di complici, onde corlo d'infamia, e trarlo a rivelazioni, che più non tevano nuocergli nella fama — pur sempre maciata — ma gli avrebbero guadagnata la sovrana emenza. — Niuno credette, ma quant'altri non rebbero stati vittima di que' satanici accorgimenti! a questa la tua tortura morale, peggiore di quella le gli aveva slogate le membra.

Che fa egli? Risponde con somma arditezza al seondo quesito, sperando che la commissione si farebbe on lui più severa, e la gravezza della pena, che di verrebbe inflitta, attesterebbe quale fosse stata el processo la sua condotta. — E così avvenne, e u salvo il suo onore.

Durante simile angoscia di spirito, e ad attenuarla in qualche modo, scrisse una protesta, che insieme ad una copia delle memorie sucitate, sperava consegnare ad alcuno o gettare nella via, divisamento a cui diede felice effetto.

La protesta comincia: « Chiunque tu sia, nelle

cui mani la Provvidenza faccia cadere queste pi gine, se hai sensi italiani, e se ti commuove l sciagura di uno che patì assai, ma con gioia, pe amor di patria, e ancor regge sereno ai fisici ma ma non sa superare l'affanno dell'immeritato sospet che altri soffrano per causa di sua tristizia o di si debolezza, deh! fa quanto è da te per diffondere presente scritto. » Quindi prosegue narrando s strazii della prigionia, le brutali violenze, e si chiud colle seguenti parole:

« Italiani fratelli! Il mio fallo fu di non ave avuta tanta prudenza quanto era il mio zelo: sia dunque prudenti! Ma non siate corrivi a sospetta coloro che si fecero vittime dell'amor di patria.

Nelle due memorie si enumerano i mali accagi nati dall'Austria all'Italia, senza ambagi, senza serve: lo sbrano della nazione vieppiù fatto senti per le difficoltà delle communicazioni fra i varj Sta dovendo sempre esser col passaporto alla mano; ciò scemamento di ricchezze pei difficili scambi, povertà degli scrittori; questi stiticati anche da u censura, più severa che non la viennese; giorni meschini, spioneggio diffuso, arti immoralissime de polizia, fin a denunziare per suoi affidati quegli i temerati che altrimenti non avea potuto guadagnar silenzio sulla pubblica amministrazione, e incagli i trattare quella dei beni provinciali e comunali: le tezza nei provvedimenti, e nella liquidazione di a tichi debiti dello Stato; mala legge della coscrizion favoriti i monopoli d'alcuni denarosi; tenuto trop aro il sale; giudizi criminali senza difensore nè ltre garanzie; abbondanza di Tedeschi negl'impieghi; questi conferiti per brighe; insegnamento pedanesco e con libri di testo o forestieri o adottati per accomandazione; non garantita la proprietà coll'inavolazione; impedito di far giungere i lamenti al lovrano.

Per ultimo, a conferma di quanto era venuto espoendo ed insieme a minaccia, egli termina col dihiarare che quando i rei son molti, bisogna rinracciare altrove che nell'umana perversità le agioni dei misfatti.

#### XV.

A tutto era presto, non alla sconsacrazione, che gli iunse inattesa.

Il Papato, servile all'Austria, dacchè le baionette ustriache gli furono puntello e sicurezza di tempoale dominio, mandava per la degradazione e sconacrazione ecclesiastica di don Enrico e di quant'altri reti fossero implicati nella congiura.

Questa pena odiosa pronunciavasi dalla Corte di toma prima che la Corte marziale avesse pronuniata la sua. Il vescovo dovette obbedire — benchè con animo ripugnante — agli ordini di Roma.

Un giorno, entrò nel camerotto di Tazzoli, accompagnato da un capitano, don Luigi Martini ottimo prete e al Tazzoli amicissimo.

Don Enrico, non appena scorge il visitatore, gli muove incontro, lieto e fiducioso, e dopo ringiaziatolo del buon pensiero di venirlo a trovare, lo interroga della salute de' fratelli, della Gege, de' suoi diletti alunni del seminario, del vescovo.

Il Martini era imbarazzato, confuso. Faceva un vivissimo contrasto la sua confusione, la sua consternazione, con la screnità e la letizia del prigioniero.

Don Enrico s'avvide del di lui imbarazzo; credette egli venisse ad annunciargli la sua sentenza capitale. Gli fe' perciò animo a parlare, gli disse di essere a tutto parato, lo rincuorò ad abbandonare qualsiasi esitanza.

Alfine il Martini disse, mendicando le parole e quasi piangendo, che l'autorità ecclesiastica avea ordinato la sua sconsacrazione.

Tazzoli stette per un istante pensieroso, poi sorridendo d'un sorriso di compassione, chiese pacatamente:

- Per qual delitto mi si vuol infliggere una tal pena ?
  - Coraggio, don Enrico!
  - Ne ho del coraggio; dite dunque.
  - Pel delitto d'alto tradimento!

- E da chi viene il decreto?
- Da Roma.
- I canoni ecclesiastici dannano alla sconsacraone solo per delitti criminali ed infamanti; e
  amore della patria non è delitto. Si sono forse
  consacrati que' preti che, nel 1848, non che aver
  aldamente operato per la liberazione del nostro
  aese col consiglio, colla parola, col denaro, hanno
  cattate le armi e per avventura ucciso guerreggiando
  le uni nemici?
- Roma il comanda! soggiungeva il De-Martini on accento commosso.
- E se Roma comanda un'ingiustizia si deve ubpidire? Qui non si tratta di dogma.

Il Martini non sapeva che rispondere, e proruppe n lagrime. Incuorato a dir tutto, dichiarò a Tazzoli che la sconsacrazione dovea aver luogo la mattina seguente.

Tazzoli sorrise di bel nuovo.

- Don Enrico soggiunse il De-Martini rammentate che Cristo fu messo in croce.
  - E che vi fu messo dai Giudei.
- Ricevete codesto castigo come una nuova prova a cui vi mette Iddio.
- Si, a quel modo che viaggiando dovrei considerare permesso da Dio la violenza dell'aggressore assassino.

Poco stante ferivano le orecchie, e l'anima, di Tazzoli le grida, i gemiti del povero Ottonelli, che invano scongiurava s'allontanasse da lui tanta punizione.

Il povero prete non reggeva al pensiero d'essere privato del carattere sacerdo ale: i suoi lamenti straziavano l'anima.

Tazzoli s'accinse a dettare una protesta; e la diede al custode perchè fosse trasmessa al vescovo. Ma fuvvi chi gli rappresentò che il vescovo era af flittissimo, ed egli accondiscese che non fosse con segnata quale l'avea scritta in quel primo impeto d sdegno, proponendosi rifarla e mitigarla.

Le considerazioni che egli fece a sè stesso pe convincersi a compiere un tale atto di generosit — contenute in una sua lettera alla Teresa — ri velano tutta la squisita delicatezza del suo sentire

« Io, che non vorrei causare affanno a persona avrei forse saputo usare durezza col mio vescovo O non sapeva io che il suo animo è buono e ch solo era a lamentare la debolezza del suo carattere E perchè io mi sento forte mi sarei arrogato di fa onta al debole? »

Tacque dunque: soltanto deliberò di pronunciare compiuta la cerimonia della sconsacrazione, le fames parole di Galileo: Eppur si muove; volendo significare con ciò: che i popoli oppressi progredi scono verso la libertà, e che non hovvi forza a mondo che possa trattenerli.

La cerimonia ebbe luogo all'ora fissata.

Erano presenti il maggiore Horward; il canonic Martini, che si ridusse in un angolo a piangere; u altro•canonico, il cerimoniere, il vescovo.

Il cerimoniere, singhiozzava; il vescovo, tremava

Il canonico Custoza lesse dapprima una cantafera tina, nella quale era detto che essendo il Tazzoli o del delitto di perduellione — quod est valde amnosum atque damnabile — erasi pronunciata sua degradazione.

Poscia il vescovo, pallidissimo, raschiò levissimaiente le dita consacrate di don Enrico, e gli levò di osso gli abiti sacerdotali, per l'ultima volta indossati. Ciò fatto, il vescovo prese fra le sue le mani del azzoli, e gli espresse tutto il proprio dolore: Tazoli voleva rispondergli, ringraziarlo, ma il vescovo

« Poveretto .... osserva in proposito Tazzoli in una ua lettera — conoscente per molte prove la mia ranchezza, trepidava per quello che avrei potuto lire. »

pregò di non proferir parola.

Terminata la cerimonia « salutai con garbatissimo nchino e mi ricondussi alla mia cella. »

Venne la volta dell'Ottonelli. Gli fecero indossare i paramenti da Tazzoli spogliati. Benchè tre usci separassero la cella di Tazzoli dal luogo ove si compieva la sconsacrazione, Tazzoli udi le sue grida, il suo pianto:

A queste grida egli si sentiva turbato, e tutto il coraggio gli mancava, quasichè solo la pietà verso altrui potesse abbattere il suo spirito:

· Oh! qui sì — scriveva — che la mia fortezza

Riavutosi da questa commozione al vescovo scriveva cosi: « Oh! creda pure, monsignore, che io non temo la morte, e posso proprio dire: cupio dissolvi

· La mia povera madre mi precedette nell'asilo

di pace, e mi sarà dolce il raggiugnerla.

Gli è questo uno de' motivi che m'ispirava la calma ch'ella vide in me nel momento più doloroso della mia vita; calma perfetta, non figlia d'orgoglio o di disperazione; chi avesse posta una mano sul mio cuore, ne avrebbe sentiti perfettamente normali i palpiti.....

« Ho detto uno de' motivi di questa calma; il

motivo men forte.

« Quello che più mi serbava tranquillo, dopo la fiducia nella misericordia del Cielo, fu la coscienza di non avere mai menomamente offeso la mia religione....

• Se io avessi più vite, le sacrificherei volontieri per alleviare i miei complici, laici o preti che siano, siccome ho dichiarato a' miei giudici, a voce o in iscritto.

« Sgraziatamente non ho che una sola vita. »

# XVI.

processo accostavasi alla sua fine, invocata da medesimi a cui questa fine s'affacciava coi terdell'estremo supplizio, invocato dai giudici standi quella derisione di ogni diritto, imbarazzati roseguire, spaventati dal crescente numero dei plici. Gli arresti moltiplicavansi, ma non si può estare un popolo intero; ed havvi una muta, forabile, irresistibile complicità che le leggi, anche prate dal dispotismo, non ponno raggiungere e pire.

osa dolorosa! Da un lato degli onorevoli cittati, il cui delitto si appella amor di patria, deglorioso che li trae a morte ma che insieme cura ad essi l'eternità del nostro compianto, della tra ammirazione, del nostro amore. — Dall'altro degli uomini, impassibili, inesorabili, freddi le la lama della sciabola su cui giurano e sperrano, implacabili come la vendetta. Chi sono? Degli stranieri. Sciagurati essi oltraggiano inne due patrie, la loro e la nostra; sono gli erri dell'una, e i sicari dell'altra; vendono la loro cienza e la loro anima.

Che vogliono costoro? Non vogliono nulla, non hanno volontà propria. Tetri automi del despotismo, s'agitano inquieti, frementi sulle loro scranne, paurosi di spiacere al padrone che li paga.

Ma che vogliono i primi, i rei? Tutto. Vogliono due volte, come individui e come rappresentanti di un'intera nazione, vogliono la patria. Amanettati, tormentati, carichi di catene, essi si sollevano ben a di sopra de'loro giudici, li guardano dall'alto, sprezzano e non li temono. In ciò sta la loro forza la loro grandezza.

Eccoli que' giudici come sono pallidi! Guardano fissano in volto i rei? No, cercano, congegnano, fabbricano sulle carte il delitto per punirlo, per torsin fretta davanti quei delinquenti incomodi, che pa jono i veri giudici, i soli giudici qui. In vero que sti sono la storia; non impallidiscono, non tremano i loro occhi si figgono nella persona livida, sparul del giudice quasi a leggergli in cuore i più recondi pensieri; ed havvi in quegli occhi una luce ignota sfolgorante che è insieme la conferma della potent della loro anima e il presagio dell'immortalità del loro fede.

I giudici morranno, sono morti — i rei no muojono.

Ma perchè questa tragedia? Dov'è il pubblico i differente, il pubblico che applaude a chi muo bene? Volgiamoci attorno. Non si vede alcuno. I no, laggiù nell' ombra havvi l' uomo che applaud Come si chiama egli? Oggi si chiama czar, doma a, dopodomani imperatore. Anche Nerone scrisse le tragedie.

Ia il popolo, il vero pubblico dov'è,? Come nelle gedie greche, esso costituisce il coro: coro trendo, congiura oggi, rivoluzione domani. Da quel o, come per incanto, il giorno fissato esce la nazione tata; dalla nazione armata l'Italia! I processi di ntova precedono la spedizione dei Mille!

losì siamo ricondotti al carcere. — Il carcere può ere un tempio. - Qui l'uomo si fa Dio. Assimo all'ascensione miracolosa. Nessun conflitto nza quello che in sì angusta cerchia si compie; ttacolo degno della giustizia e della libertà in nome si compie. Un uomo è chiuso in carcere, te serrare dietro sè la porta di ferro; monto orribile. Che farà egli? Fuggire è impossibile. idersi? Non può o non osa o non vuol farlo? sa al jeri in cui si trovava tuttavia in seno della pria famiglia. Pensa al domani? « Mio Dio! Che domani e dopodomani? E non poter frangere ste sbarre, non poter correre ad abbracciare i giunti, non poter vedere un sol volto amico, re una sola amica parola? . Lo sventurato, se . ha ben salda la ragione, impazzisce. Viene il nani, viene il dopodomani, le torture s'aumentano, sce lo sgomento, cresce lo spavento. Come sono ghe le notti! E i giorni con poco luce e mesitica , senza libri, senza carta, senza nulla? Poi lo zgono al cospetto del giudice; intimidazioni, micie: - Sarete appiccato! E intanto nessuna notizia de'suoi; prega, scongiura di vedere la madre almeno di scriverle! A tutta risposta gli peggiorani il trattamento, lo aggravano di più pesanti catene lo traggono in un carcere più umido, più oscuro più insalubre, più angusto, ve lo lasciano una sel timana, quindici giorni, un mese. - Un bel giorna un infame giorno, il giudice si reca da lui: - Siati ragionevole, gli dice, confessate, rivelate. Vi cambie remo prigione, vi daremo libri, carta, vitto migliore compagnia, vedrete vostra madre, avrete la libertà... ma rivelate = Mia madre! la libertà! » - § tutto ciò.... ma rivelate.... subito » - La lotta s impegna! qual lotta! Chi può misurarne gli abiss snaventosi? - « Rivelate, i vostri compagni hanni già confessato, vi hanno accusato, è nota ogni cosa il silenzio non vi giova, non salva nè voi nè alcuno vi perde tutti.... e voi prima di tutti.... Parlate. I guai se non lo fate. Vi farà parlare e gridare il bi stone; vi farà parlare e gridare la tortura!

« — Mio Dio, mio Dio! » — e l'infelice si gett sul suo lettuccio col capo fra le mani; e il giudic gli sussurra intanto alle orecchie consigli diabolici — « Ebbene, grida egli alzandosi ad un tratto, no... no... e sempre no » — « E vostra madre? » — « Mia madre; povera madre mia.... Che fa ella senz di me? Che farà se muojo.... Ho io diritto di ucci derla? Iddio non può voler ciò » — « Iddio — esclama beffardamente il giudice, quì non havvi Id dio, bensì l'Imperatore, e la sua giustizia non per dona agli ostinati... Pensateci.... Se confessate la vo

cra condizione è del tutto cangiata, cessa il lutto ella vostra famiglia, voi siete ridonato alla società, ne non saprà nulla, onorato come prima, libero, elice. Se non parlate.... sarete impiccato. Sì, ve e do la mia parola, sarete impiccato!

Tutto questo si rinnova ogni giorno, alle insinuaoni del giudice s'aggiungono quelle dei custodi, e uando ogni accorgimento torna vano, i sacrileghi endono l'affetto materno complice delle loro astuzie afernali; speculano sovra i più sacri sentimenti; icono alla sposa, al fratello, al figlio: « Andate; vi libero l'ingresso nel carcere del vostro congiunto; na ammolite la sua natura, piangete davanti a lui, iangete molto.... Dateci a noi un delatore e noi vi itorneremo uno sposo, un fratello, un padre. •

Torture senza nome. La vittima resiste a tutto. Il lì per soccombere. La sua sposa gli si avvitichia ai ginocchi, si trascina carponi davanti a lui; suoi bambini, innocenti ma terribili tentatori, coniungono le loro mani in atto di preghiera; ma egli, acredibile a dirsi, scaccia da sè la sua sposa e le ne creature, e grida: « No, no, non mi caveranno ulla. »— Il Dio comincia ad apparire.

In vero, che gli impedisce di confessare, chi lo rattiene dal far quello che può salvarlo ad un tratto? qual pericolo incorre se parla? Nessuno. Che cosa o attende se tace? La morte. Il mondo è vasto; gli può mutar terra, condursi a vivere colla sua amiglia ben lungi di quì, rifarsi una nuova esitenza. La famiglia da una parte con tutte le sue



tenerezze, e le sue gioie, una fossa dall'altro. E bene egli sceglie la fossa. Perchè? La sua coscienz il Dio che è in lui, vogliono così.

Questo Dio si chiama l'onore: Dio interamen moderno, interamente umano, a cui credono tutt anche coloro che lo rinnegano e lo insultano; spiri onnipotente, destinato a sopravvivere agli spiriti mist riosi e bizzarri delle mitologie e delle superstizio religiose.

L'onore non ha duopo di dire: — Io vengo di cielo, per essere creduto. Principio della terra, es s' impene a tutta la terra; esso nasce in noi, vi con noi, ma soltanto non muore con noi: in lui per lui le generazioni sono solidarie e immortali.

Quando il prigioniero è in preda della lotta pi violenta, quando nelle profondità inaccessibili del sua anima s'impegna la gran battaglia da cui usci divinizzato o degradato, l'onore veglia su di lui. No rassomiglia gli antichi Dei, crudeli e sleali, che spi gevano l'uomo alla colpa per vendicarla. Esso guid rialza, redime; chi in lui s'affida non perisce. prigioniero sta per perdersi; ed esso lo salva: da l'alto illumina quella tempesta di pensieri, li acquiele li nobilita, li trasforma, li fonde in un tutto, si quale scrive la parola: Dovere. « Il Dovere lo vuole dunque si muoja. » E la vittima, poc'anzi vacillante sale con passo sicuro la scala della forca — la scal del cielo.

vviva la religione dell'onore! Indipendente dai pi, dai luoghi e dalle superstizioni, essa non conin simboli od in cerimonie, e non ha d'uopo di sacerdoti, nè di gendarmi. — La coscienza na è il suo tempio; facciamo davanti ad essa na guardia! — Guardiamoci dal dire che questo è un Dio falso e bugiardo; perchè forse la pietra a del suo altare nasconde il vero invisibile Dio.

### XVII.

'azzoli non era più prete. Che per questo? Egli ava ciò che fu sempre, un cittadino, titolo che, itato, è più glorioso d'ogni altro; diciamo meri, perchè la città esprime per noi la patria; non vi no cittadini ove la patria è serva. I cittadini sono tanto uomini liberi, degni d'esserlo. Il mito crino della Città di Dio s'avvera oggi nella frateri de' popoli redenti dalla schiavitù.

Se tu amavi in me un prete — scriveva egli Gege — questo prete in me non è ρiù. A tu sei religiosa dorrà forte questo fatto, ma bisogna ere parati a tutto, e certo non risponderebbe alla maniera di sentire chi non avesse fortezza. Foratmente non amaste il mio corpo che non ha Enrico Tazzoli.

nulla di amabile; altrimenti sovrasterebbe un'altri perdita: questo corpo presto non sarà più, se pun il vescovo sa qualche cosa di ciò che mi sta prepa rato. Ma tu amavi ed ami in me lo spirito; e que sto resta perchè non è in mano degli uomini: que sto spirito, te lo prometto, veglierà su te e su' tuo figliuoli, e visiterà, genio benefico, la tua casa. I basta? »

No, non bastava alla poveretta, a cui il dubbio divenuto quasi certezza, della fine serbata a don Errico, empieva l'animo di terrore e disperazione. Pi sotto, nella medesima lettera, leggiamo una fras sublime di calma e coraggio:

« Farai bene a mandarmi i miei calzoni lunghi pel caso che non mi ammazzino. »

Questa frase sarebbe stata ben crudele, se Tazzo l'avesse scritta alcuni mesi prima; ma adesso er vano il dissimulare più a lungo. Certo sino ag estremi egli cercò di illudere i suoi con qualch speranza, con qualche lusinga, ma ormai il farlo no era più possibile.

Il 13 novembre 1852 adunavasi per l'ultima volt il Consiglio di guerra e veniva pronunciata la ser tenza.

La sentenza fu questa:

- 1. Tazzoli Enrico, nato a Canneto, domiciliato i Mantova, d'anni 59, sacerdote, professore del sem nario vescovile.
  - 2. Scarsellini Angelo, nato in Legnago, domic

- ) in Venezia, d'anni 30, nubile, cattolico, macele possidente.
- . De Canal Bernardo, nato e domiciliato in Veia, d'anni 28, cattolico, nubile, senza stabile ocazione.
- . Zambelli Giovanni, nato e domiciliato in Vela, d'anni 28, cattolico, nubile, ritrattista.
- . Paganoni Giovanni, nato e domiciliato in Veia, d'anni 33, cattolico, nubile, agente di comcio.
- . Mangili Angelo, nato in Milano, domiciliato in lezia, d'anni 28, negoziante, ammogliato, catco.
- . Faccioli dottor Giulio, nato e domiciliato in ona, d'anni 43, celibe, cattolico, avvocato.
- . Poma dottor Carlo, nato e domiciliato in Mani, d'anni 29, cattolico, nubile, medico addetto a sto civico spedale.
- . Quintavalle dottor Giuseppe, nato e domiciliato Mantova, d'anni 41, medico, vedovo, cattolico.
- O. Ottonelli Giuseppe, nato a Goito, domiciliato di parroco a S. Silvestro, provincia di Mantova, ani 42: confessarono, previa legale constatazione fatti, e precisamente:
- l'azzoli Enrico, di essere stato uno dei capi del nitato rivoluzionario mantovano, tendente a una amossa popolare, onde conseguire la violenta seazione del regno Lombardo-Veneto dall' Austria, a di lui repubblicanazione; di aver incamminate relazioni con altri Comitati rivoluzionarii e col

Mazzini; di aver diffusa ingente quantità di cartelle dell'imprestito mazziniano e di stampe incendiarie di aver progettato allo scopo rivoluzionario l'effet tuatosi imprestito provinciale Lombardo-Veneto; dessere stato in cognizione dell'attentato alla Sacr persona di Sua Maestà, progettato dal veneto Scar sellini, e di avere inoltre coll'azione e col consiglii cooperato per la violenta mutazione della forma de governo.

Angelo Scarsellini, di essere stato uno dei cap del Comitato rivoluzionario centrale di Venezia, ba sato sulle esposte tendenze sovversive; di avere in trapreso, nell'interesse del detto Comitato, ripetu viaggi a Torino, Genova e Londra; di avere trattat col Mazzini riguardo allo scoppio della sommossa di avere incamminate le trattative per le occorent armi; di aver progettato un attentato alla Sacra per sona di S. M. l'imperatore, e di aver cooperato pe lo scopo del partito rivoluzionario mediante organiz zazione d'altri Comitati e diffusione di cartelle del l'imprestito mazziniano.

Bernardo De Canal, Giovanni Zambelli e Giovanni Paganoni, di essere stati capi del Comitato rivoluzionario veneto; di avere, mediante affiliazione di congiurati e diffusione di cartelle mazziniane, coope rato per la violenta mutazione della forma del governo; di essere stati in cognizione dell'attentata alla Sacra persona di S. M. progettato dallo Scarsellini; e di avere, in quanto alli Canal e Zambelli formato comitati rivoluzionarii a Padova, Vicenza Treviso.

Angelo Mangili, di essere stato consentaneo alla rmazione del Comitato rivoluzionario centrale di enezia; di essere intervenuto alle varie sedute e dunanze del medesimo, e di avergli somministrata mma vistosa di cartelle dell'imprestito mazziniano. Dottor Giulio Faccioli, di avere appartenuto alla cietà rivoluzionaria segreta in Verona; di avere fettuata la relazione del Comitato centrale veneto m quello di Mantova; di avere intrapreso più aggi nell'interesse del partito rivoluzionario, e di ver pel medesimo dimostrata molta attività.

Dottor Carlo Poma, di essere stato membro istiture della società segreta mantovana; di aver fatto ervire la sua abitazione a deposito delle stampe inendiarie da diramarsi; di aver nel carnevale passato icevuto ed accettato l'ordine da uno dei capi del lomitato mantovano di far assassinare, col mezzo di ppositi sicarii, l'I. R. Commissario di polizia Filippo lossi, e di avere a ciò disposto l'occorrente.

Dottore Giuseppe Quintavalle, di essere stato mempro istitutore della società segreta mantovana, e per qualche tempo cassiere del Comitato; di avere, meliante offerte mensili e compere di cartelle mazziniane, cooperato a conseguire i mezzi per la som-

Giuseppe Ottonelli, di essersi lasciato affiliare dal Tazzoli alla congiura, e di aver contribuite, mediante offerte mensili e compera di una cartella mazziniana. Onde provvedere ai mezzi per la rivoluzione.

mossa; e di aver posseduto proclami incendiarii.

Tradotti quindi innanzi al Consiglio di guerra, fu-

rono, in base della propria confessione, dichiar rei del delitto d'alto tradimento, aggravato pel Por di correità nell'attentato d'assassinio per mandato, come tali, a tenore dell'articolo V di guerra, de articoli 61 e 91 del Codice penale militare e o proclama 10 marzo 1849 di S. E. il signor feld n resciallo conte Radetzky, vennero a voti unani condannati tutti alla pena di morte, da esegui colla forca.

Rassegnata tale sentenza a S. E. il conte Radetzli trovò di confermarla pienamente in via di dirittordinandone l'esecuzione nelle persone di Enri Tazzoli, Angelo Scarsellini, Bernardo De Canal, Givanni Zambelli e Carlo Poma: e condonando la pedi morte in via di grazia agli altri inquisiti, col mutarla al Paganoni per essersi dimostrato meno i tivo, ed al Faccioli per avere dimostrato grande petimento, in dodici anni di ferri per ciascuno; al Magili, per avere da qualche tempo troncata la rel zione coi cospiratori, ed al Quintavalle, per la santecedente illibata condotta, in anni otto di feri all'Ottonelli, in quattro anni di ferri, perchè di a tecedente incensurabile condotta e sedotto.

#### XVIII.

#### Or incomincian le dolenti note.

Von appena conosciuta la sentenza, in Mantova e ri l'ambascia fu al colmo. Doleva di tutti, doleva cialmente del Tazzoli, d'un prete sì pio, sì iente, noto a tutti, amato da molti, avuto in cetto di santo. La Teresa, che non avea cesun istante di adoperarsi per lui, interpose il riarca di Venezia e chiunque credette potesse vare. Il vescovo di Milano, gran numero di erdoti, ricchi, dame, principalmente la princissa Gonzaga e la marchesa Cavriani, corsero, supcarono, scrissero, prostraronsi ai piedi dei genei, di Radetsky. Andarono a Verona il fratello Sile la Teresa, ma non poterono penetrar fino al resciallo, alla cui moglie non fu dato giungere ppure alla signora Trezza, che ne era intima. nedeck, supplicato di ottenere un'udienza, non riose se non preparassero lo sciagurato al terribile sso. — Per consiglio del Trezza sorpresero il cchio maresciallo mentre andava alla messa: gli si ittarono ai piedi, ed esso ascoltolli, e già il suo imo s' inchinava alla pietà, quando il suo seguito l'attornio e chiuse l'adito alle preci e alla mise ricordia.

È venuta l'ora degli ultimi ricambi, delle bene dizioni supreme. Il 24 novembre scrive:

- a Ti assicuro che la calma non mi abbandonò, e non mi abbandonerà un istante. Non ho che un solo desiderio: di abbracciar te, e tutti, tutti i miei cari, ai quali lascio una sola eredità, ma una eredità non disprezzabile: quella di un cuore incontaminato.
- Al vescovo venne male dopo la funzione fatta a me e all'arciprete Ottonelli.
- « Ho avuto i calzoni e gli stivali; ma ci vuole un fazzolletto da collo.
- « Ho inteso che le mie amorevoli sorelle furono esse pure a Verona: ringraziale. Ma no, non ringraziarle: se ne terrebbero offese. Di' soltanto ad esse, a Silvio, ecc. ecc. che non mi fa nessuna meraviglia quanto fate per me. Ci conosciamo. Ma non fate altro, ve ne prego.

Quell'anima invitta abborriva dal chiedere grazia, e non voleva che neppure i suoi cari si adoperassero più oltre per lui. Della sua tranquillità, della sua forza d'animo tien fede la seguente lettera alla Gege, scritta il 30 novembre, cinque giorni prima dell'esecuzione della sentenza. Egli chiama ancora la Gege soavissima quasi madre:

« Ora sarai persuasa della mia tranquillità. Senti e dammi torto se puoi. I mali o ci vengono immeritati, e sono un beneficio della Provvidenza: o ce li biam procurati, e allora chi si è messo in ballo illi. Quando uno assume un'impresa, e si desola ei patimenti che quella gli costa, dà indizio d' esere uno stolto, e di non averla abbracciata coscienosamente e razionalmente. La sarebbe bella che hi seminò si lamentasse d'esser privo di quel grano he egli stesso affidò alla terra. Seminò egli bene? peri bene, ma pensi che, se capita la tempesta, egli apeva questa possibilità anche prima di seminare. eminò e coltivò male? peggio per lui. Quanto alla norte in particolare, io ti ho già fatto avvertire che hi riguarda il cielo, come tu stessa di continuo e aviamente mi conforti, dee più temere la morte in eguito di una angosciosa malattia, che in tutto il rigore della salute e in tutta la serenità della mente. Sento però anch' io che tu, mia amorosa, torresti piuttosto di morir tu, che di veder morir me: non farei io lo stesso? Or su questo conto noi siamo perfettamente eguali. Del resto capisco che nemmeno tu non ne sai nulla intorno a quanto sarà deciso. Pazienza! dico la verità che, se devo morire, amerei saperlo un po' prima; ma sia come piace a Dio.

« Sono tre i tuoi viglietti ricevuti questa mattina in due pieghi, l'uno dei quali con suggelli verdi di cera, figuranti l'Incoronata e S. Antonio, mi pare; l'uno è de' 27, e l'altro senza data in una carta turchina con timbro del farmacista Loredani: il terzo è del 28 con una metà del foglio bianco. Va bene? sarai tranquilla così?

- « E che lettera su quella che desti al capitano Non l'ebbi, e non l'avrò mai per un pezzo e sors mai. Ti dissi che avevo scritto a Francesco; ma Di sa quando egli avrà la mia lettera. E similmente a vescovo. Tu potrai dire a questo che io sono assa grato alle sue premure, e non gli scrivo perchè no mi deve constare quanto egli sece per me....
- Digli che sono addoloratissimo per il rigore ch usano ai miei amici preti, quasi in nulla colpevo come è il caso del povero Ottonelli. Puoi dirgli ch io ti ho dette a voce queste cose.
- Quanto all'abito per l'Incoronata, lo farai tener in sagristia del duomo al canonico Capucci, se pur non ti garba meglio darne l'incarico al canonic Martini.
- « Questo (D. Martini) sarebbe il confessore che pi converrebbe a te e all'Isabella, ma ti è lontano, lontano potrei indicarti qualche altro parimenti op portuno. Nella tua parocchia stimo che il miglior sia il vicario Coghi di San Maurizio, mio buo amico.

Seguono alcune disposizioni domestiche con an mirabile calma. Dopo di ciò abbiamo le tremend parole del congedo. Sono sacre come un testa mento.

La moderazione non si smentisce in lui un sol istante. Egli si da tutto a consolare la Teresa e suoi figliuoli, a porger loro amorosi consigli.

Egli ricorda il proprio amore per essi, promette lor d'amarli anche dal cielo, al quale si sente degno d venir chiamato perchè ha fatto il proprio dovere — tutto il proprio dovere quaggiù:

## Mia seconda madre, miei cari pupilli!

Sapete se io vi amassi, ma il dirvelo in queste pre estreme non vi sarà discaro. Io vi amerò anche lal cielo, dove confido di essere accolto dalla Divina Misericordia. Perdonate se non feci abbastanza per roi figliuoli! Io ho sempre amato assai la genitrice, ma pure vi confesso che, in questi solenni momenti, parmi che avrei dovuto mostrarglielo anche più, e mi accora la ricordanza di qualche piccolo riguardo, a cui talora ho mancato. Voi non abbiate mai nemmeno questo rammarico; ma colmate di attenzioni delicate la madre vostra, più anche che io non facessi colla mia, che però mi fu tanto cara.

E tu, mia diletta, che facesti tanto per me finchè vissi, continua a fare per me appo Dio dopo morto: prega per me insieme co' tuoi figli.

Marianna mia ignori più che sia possibile il mio fine.

Sappiate però tutti che io lo incontro con tutta tranquillità sperando in Dio. »

Al suo caro Enrichetto, che profittò dei di lui insegnamenti, scrive:

#### Mio caro Enrichetto!

A te ho sempre avuto amore come ad un figlio: ascolta adunque le mie ultime parole, pensando che

sono dettate dal cuore, e sono sacre perchè pronunciate sull' orlo del sepolcro. - 1º Sii religioso: io ti dico per esperienza che la religione dà conferti che non sa dare nè la scienza, nè l'assistenza del mondo. Non vergognarti di essere buon cattolico, e di mostrarti tale anche all' esterno. - IIº Sii amo roso, chè è troppo soave la dolcezza provata da chi ha cuore. Ama prima di tutto Iddio, e sia sempre coscienzioso il dirgli: fiat voluntas tua. Ama la tua patria; non congiurare mai; te lo proibisco assolutamente, ma amala assai, e sii pronto a sacrificarti per essa; edificala di tue virtù. Ama la tua famiglia: hai la fortuna di avere in essa ottimi esempi: tua nonna Teresa si sagrificò sempre per il bene degli altri: tua madre è tale, che poche la eguagliano; tut padre è uno specchio di bontà, e i tuoi fratelli avranno bisogno di te. Tu perdesti assai nei nonni Tazzol e non poco in me; ma tutti e tre ci uniremo a pregat Dio per te: tu fa lo stesso per noi. A questo monde ti resta un validissimo sostegno nello zio avvocato impara da lui ciò che si debba fare per la propris famiglia. Sii a lui riverente e affettuoso come lo fost a me. Abbi docilità e tenerezza non meno per k zio Sordello e la zia Elisa, e nella buona Camilla rispetta ed ama una seconda madre. Studia molti per essere utile, e nella verità ama il bene. Per quanto puoi giova ai tuoi cugini. Abbi cuore pe poveri.

Ama infine tutti gli uomini e compatisci ai lori falli pensando che errare humanum est, e che tutt

biamo bisogno della indulgenza di Dio e degli mini.

Fuggi la mollezza per essere forte nelle avversità. a porti il mio nome; possano quelli che ti chiaeranno avere in te un motivo di rammentar me on compiacenza; conservare integra la fama è un overe ancor più che un bene. Metti in pratica questi niei estremi ricordi ed abbiti la mia benedizione.

### 5 dicembre 1852.

Certo egli poteva raccomandare il sacrificio, e di mare nella verità il bene; perciò egli moriva. I suoi onsigli gli sgorgano da una convinzione profonda e palesano una tenerezza, una delicatezza di sentire enza pari.

A' suoi diletti fratelli raccomanda di amarsi ed imarsi molto. Non vuole s'accorino per lui; a presidio della casa, disertata da tanta sciagura, invoca la virtù. Promette che il suo spirito sarà tra loro sempre, ed in ispecie nelle afflizioni:

## Miei diletti fratelli!

Per voi in questi estremi momenti non ho che una parola: amatevi come io vi amai e vi amo. Il mio spirito sia tra voi sempre, e più nelle afilizioni. Non vi accorate per me, che vado ad abbracciare la nostra mamma, e a pregare con lei il Signore. Le tre nostre sorelle, perchè io tengo tale anche la cara Elisa, n'abbiano sostegno. Vi raccomando specialmente Enrichetta: sapete quanto amore ebber per essa papà, mamma e io pure. Camilla sia per voi una figliuola, una sorella. Rammentatemi agli amici. Perdonate a qualunque stimaste vostri o miei malevoli. Pregate il Signore per me, e le vostre virtù facciano onore alla nostra casa. Ai parenti tutti dite che io li abbraccio in ispirito col più caldo affetto e vorrei loro essere esempio di temperanza nei gaudj, di fortezza nel dolore, di fiducia in Dio e di fraterno amore.

Addio per sempre!

5 dicembre 1852.

Il vostro Enrico.

Nella notte dal 6 al 7 — l'ultima — non volle prender cibo onde accostarsi alla morte quasi a sacramento — ed è sacramento il più meritorio quando ricevuto per il bene de'fratelli.

Ma ecco i suoi ultimi voti, ne'quali quello spirito, presso a finire la vita mortale, traluce in tutta la sua splendida bellezza.

## Mia cara figliuola!

Sono sensibilissimo al tuo religioso ed affettuoso pensiero di mandarmi le sante reliquie che tu possedevi, e che io posai tosto sul mio cuore con le medaglie mandatemi, da tua madre per ajutarmi ad affetti verso il nostro buon Dio. Apprezzo la generosità colla quale avresti voluto sacrificarti per me; ma non la accetto. Fin che non muojo, nessun tuo atto è valido senza la mia approvazione. Morto me, oltre tua madre, obbedirai in tutto e per tutto il

io Silvio. Promettilo; te lo impongo. Pensa che ii grandi doveri verso tua madre, tuo fratello e le e sorelline. — Sono balzato di letto per scriverti iesto, e per pregare il Crocifisso a confermare la enedizioni che ora ti do.

Notte del 6 dicembre 1852.

Zia, sorella, amica e madre mia!

Il tuo cuor generoso ha bisogno di amare e di sere riamato. Ebbene, volgiti in qualunque tempo qualunque de' miei cari. Essi ti ameranno, per costrarti gratitudine di quanto facesti per me. In uesti estremi momenti sento purificarsi il mio aftto. Venite tutti a questo cuore, che seguiterà anche ell'altra vita ad amarvi tutti.

Dal confortatorio, 7 dicembre 1852.

ENRICO.

Di tutto che in me possa averti spiaciuto peronami.

Chieggo anche perdono a tutti che io avessi offeso, anneggiati e scandolezzati.

Dio perdoni a me e benedica i miei benevoli e nalevoli, se ne ebbi. Preghi per me Pierino.

#### 7 antim.

Alla mia seconda madre la mia corona, perchè ssa preghi per me come io pregherò per essa e per utti che ci stettero a cuore. »

La Gege e i suoi figli poterono vederlo prima che I suo capo fosse dato al carnefice. I suoi detti furono sì elevati e sì queti che quanti erano di guar dia sbigottirono. La sua persona innalzavasi, il volt s'illuminava, s'infiammava di un divino entusiasmo lo comunicava a parole ardenti. Anche in quest' ul tima ora gli lasciarono le catene: esasperazione int tile! La Teresa serbò di quel colloquio, un' impre sione incancellabile, ed in appresso scrisse:

"Di mano in mano che favellava, ingigantiva, non sembrava più un essere mortale, ma divino: l non vidi mai i suoi occhi così sfavillanti; mai no lo vidi così pieno d'anima e di salute; ancora n pare incredibile che tanta vita dovesse essere spenin un soffio. Il capitano Lloyd, ch'era presente, spageva grosse lagrime. "

Non meno tenero, non meno commovente è saluto che lo Speri manda al suo compagno di ca cere, al suo amico e fratello, Alberto Cavallett Prima di morire egli fece con mirabile calma ti stamento, scritto prezioso, deposito sacro che trova nelle mani del signor Viviano Guastalla da Brescia dalla cui gentilezza ebbimo di poterne riproduri il brano piti notevole (Vedi l'unito fac-simile). In nella lettera al Cavalletto, meglio che nelle dispos zioni testamentarie, l'anima gagliarda e generosa de l'eroe bresciano si conosce nella sua forza, nella si calma, nella sua virtù.

#### Caro Cavalletto !

Domani finalmente vado a dormire, anzi di pi vado a ricevere il premio, che la misericordia

Dig and by Google

3

rono dia s s'illu lo co tima tile! siono

non non lo v pare in u geva

α

in u geva
No salut cere
Prin stam nelle dalla il bi nella zion
J'ero calir

D

r 6.1. Sel mio d s lc ti ti si n n lo sq in gε sa ce Pı wiec' sta ne da il ne zic l'e cal Va(

romette a coloro, che anche errando, non como errore, che nell'uso dei mezzi. Come è vero dio esiste, così è vero ch' io non ho altro cerche la verità. Dio sa questo e ciò mi basta, lio vada d'innanzi al suo giudizio con cuore ; umile, ma nello stesso tempo sicuro. Certaavrei gran cose a dire al mio paese; cose li dovrebbe ascoltare, come uscite da quella veggenza, che si acquista in questi momenti: n ho tempo, nè modo di farlo: epperciò faccio erchè domani, dopô che avrò subita la formaluta dall' umana giustizia, io possa o corregdalle mie illusioni, o parlare a Dio con tanta nza, da poterlo, umanamente parlando, comre. - Scusa il linguaggio un po'profano: lo, to per ispiegarmi. — Del resto ti assicuro re passato 3 giornate veramente invidiabili: lia vita ho qualche volta gustato delle gioie. lo assicuro, in confronto a quella ch'io provo ti momenti, esse non furono che miserabile Ho parlato e detto di te tutto quello, che e mi suggeriva: è un tributo, che fatto alla spero me lo vorrai perdonare! cosa ti dico ed è questa, che io non so come li uomini non si persuadano a farsi impiccare. crederai che io esageri, od abbia impazzito: In esegera e non impazzisce l'uomo, che è vimorire: sento prevalere in me il principio dale in tal modo, che sospiro il momento di rmi dalle torture del corpo, e volare finalmente rice Tazzeli.

nelle braccia di Colui, dal quale sono disceso. trovato la Religione nostra tanto augusta e tanto ritiera ne'suoi argomenti e, per dirtelo, nelle s prove matematiche, che io commisero tutti color che per diffidenza ne stanno lontani, o per tracotat la vogliono combattere. Ti assicuro, che se tutti uomini sentissero quello, che ho sentito in giorni, e specialmente in questo momento, la fac del mondo sarebbe cambiata, e la discordia non rebbe che un'utopia, più meschina assai che non a' giorni nostri-l'ateismo fra gli uomini, che so pensatori. Figurati che nel momento in cui ti scri se toccassi con mano, che con un pugno solta potessi liberarmi da quello che chiamasi forca, non lo farei, te lo giuro; è cosa incredibile. lo pisco, ma è cosa altrettanto vera. Venga ora inna una istituzione umana ad ottenermi in 3 giorni. nelle mie circostanze, un effetto di questo genere! Oggi ho veduto il mio tutore e mia sorella: all non mi resta a desiderare in terra, fuorchè la qui di tutto il paese, la pace universalmente ristabili Ma domattina mi conducono fuori: quindi al mon non posso fare più niente; farò nel seno di Dio, lo prometto, tutto quello che potrò. Oh! quante ci avrei a dirti, quante! quante! ma non posso, n ho tempo, non posso.

Ti basti sapere, che io ti comando di vivere, alimentare quel fuoco di virtù, che ti scorre ne vene, e di pensare a mia madre quando sarai li rato dalle tue catene. Ai nostri cittadini parla se

francamente la verità, e insegna loro dove debo aspettarsi la loro vera salute.

o ho perdonato a tutti, ed in compenso ho chiesto dono a tutti coloro, che per avventura avessi of: io non vado alla forca, ma bensì alle nozze; è ima che ti parla, o Alberto, quell'anima, che doni pregherà per te, per mia madre e per tutti, ne spero, al fianco di Dio. Fa suffragare l'anima

Dal carcere, 2 marzo 1853. Ore 10 di sera.

SPERI.

P.S. Se hai qualche cosa de' miei manoscritti ti ego di distruggerli. Addio, sono le 12 di notte, lo a dormire, confabulando con Dio confidenzialnte. Baciami tutti gli amici. Baciami Zanucchi.

### XIX.

I condannati erano stati tolti dal Castello sa mata del 4 dicembre, e condotti sulla piazza di san etro, ove ne su pubblicata la sentenza al cospetto lla sbigottita città. Dopo di che i condannati a brte surono tradotti al confortatorio nelle carceri S. Teresa, dove aspettarono l'ora fatale.

Tutti si mostrarono intrepidi e sublimi nell'ula addio. Non invano erano fra di essi que' due da teri antichi d'un Tazzoli e d'uno Speri.

Il conte Carlo Montanari serbò un contegno de di un eroe di Plutarco. Tranquillamente doma di tutti i conoscenti, e al balenargli d'un pensiero appostagli viltà, raddrizzò la persona, e battenda il petto proruppe ad alta voce:

- Un uomo d'onore io sono, viva Dio!

E tutti quei, che il circondavano, ripeterono:

- Si, tu sei un uomo d'onore, e tutti, tutti fan fede.

Si volle tentare un ultimo sforzo per avere la gizia. Parenti, amici delle vittime corsero a Veren si prostrarono davanti ai generali per aver un aboccamento con Radetzky. Ogni prece fu vana: Il maresciallo negò riceverli. — Essi assediavano mane a sera il suo palazzo; le loro lagrime ave bero intenerito l'anima più crudele.

- Sentite, disse a quegli infelici Benedeck, dal maresciallo ad interpormi per voi. Sperate!

Momento di suprema ansietà. Da lì a non mil Benedeck ritorna col volto raggiante di gioja, e de

— Signori, ritornate pure alle case vostre. Si Eccellenza vi fa sapere che non si spargerà sangu

L'allegrezza fu indescrivibile; si sparse per tut Verona; rianimò gli animi abbattuti.

Si corre a Mantova a recare il lieto annuncio, abbracciare le vittime oramai sottratte al carneficiridonate all'esistenza.

La sentenza era stata eseguita. La mattina del 7 dimbre Speri, Tazzoli, Poma, Montanari, Zambelli, arsellini, De Canal, erano stati condotti al supplicio.

Fu la loro morte degna della loro vita.

Furono condotti al forte Belfiore quasi un'ora prima lla fissata onde prevenire la folla; ma la folla disse de prevenire il pericolo che la grazia arrivasse; ricoli vani entrambi!

Al Grazioli, innanzi di andare al patibolo, fu manto un prete per indurlo a scrivere una ritrattane, ed egli lo rimandò con disdegnose ed alte role.

Allo Scarsellini, al De Canal, allo Zambelli, don irico serviva di confortatore. Il Poma gli diceva:

- Insegnami tu le orazioni, come mia madre me faceva recitare.

Don Enrico avea pensato dal patibolo volgere una rlata al popolo; ma il confessore lo sconsigliò, ed li non volle disobbedirgli. Ultimo fu strozzato, e i lo vide pender dalla forca trovò ancora il suo lto, il suo corpo atteggiati di pace, di rassegname.

Morirono col nome della patria sulle labbra; il o estremo respiro fu una preghiera, un voto, una nedizione.

Tali benedizioni non falliscono. I popoli le addemono in sè per la virtù dell'amore e del sacrificio.

## APPENDICE

## TITO SPERI

POETA



Della lucida e vigorosa mente dello Speri ci restat pochi documenti. Volgeva in animo di scrivere un Storia d'Italia dal 1730 in poi, per la quale et amorosa cura avea raccolti documenti, e da cui riprometteva gloria al suo paese e qualche sussid al suo censo non largo, scemato per l'amore all' talia. Scrisse romanzi e drammi, inediti presso madre di lui, impareggiabile donna. Fra le su poesie trascegliamo la seguente, pressochè inedit perchè contiene un presagio della di lui morte, perchè annoda in un gruppo indissolubile l'amore della donna e quello della patria:

#### UN SOGNO

## di un giovine lombardo.

Sic primis initiis sexum menti puer esse credita est. Ex Justino

Io sognava — Vicino alla cara Adorata mia Vergin sedea, Come in estasi l'alma godea I colloquii soavi d'amor. Era il punto, che l'alma fervente Più non cape sè stessa nel petto; Quando ha d'uopo di sfogo l'affetto, Quando il bacio è un bisogno del cor.

Ma repente nel sonno mi scosse In fier' suono di Marte lo squillo; E innalzato si vide un vessillo Da uno stuolo di amici guerrier.

V'era scritto con cifre di sangue:

- · Son la Patria che chiama i miei figli,
- Me strappate alla fame . . agli artigli
- « Del tedesco, del vile stranier!
  - « Maledetto quel figlio ribelle
- · Che non è tra la santa coorte,
- · Che per stolto timor della morte
- · Lascia inerme la Patria languir. •

A si forte.... tremendo richiamo Farsi pallide vidi le gote Della cara, e due lagrime immote, Surte appena, sul ciglio restar.

Io temei che un pensier la cogliesse Forse indegno a una bella Italiana; Ma la tema fu ingiusta, fu vana, Io ne chiedo tuttora perdon. Ella surse, ed il freddo sudore Con le mani tergendo dal viso, Lo compose a soave sorriso, E mi strinse tacente al suo sen.

Poi mi disse: Ora parti, o diletto, Non ti attrista - il mio pianto è un tribut Che a natura è dai petti dovuto, Non già frutto d'un vile temer.

Anzi al sangue, alla strage ti mando Per l'amor, per la fè che giurasti, Nè vittoria, nè sangue ti basti Finchè palpita un solo stranier.

Sai che, schiava la patria, l'amore Non si puote nutrire dai petti Sono i giuri all'Altar maledetti, Son gli sposi esecrati dal Ciel.

È la ria voluttà d'un abbraccio L'imeneo dello schiavo italiano, Egli accresce crudele ed insano Tanti figli al servaggio, al dolor.

Qual dolor se al venir d'una sera Raccogliendoci i figli dappresso, Ci ferisse il lamento dimesso Dei fratelli che opprime il tirran! Come aprire le luci all' aurora Senza pianger di fiero tormento, Ricordando che un giorno allo stento... All' affanno si accresce, al languir!

E in quell'ora che s'apre natura Al sorriso, alla gioja... alla vita, In quell'ora che lieto c'invita Coi suoi canti l'augello agli amor.

Noi dovremmo fra dure memorie Maledir ai bei di dell'amore, Penserem che l'augello, che il fiore Sorgon liberi ai raggi del Sol.

Ab da me non sperare un amplesso Fin che duri la Patria gemente, L'otterrai: o sul campo morente, O dinnanzi allo spento tirran!

Raccorrò, se morrai, la tua salma,
 Bacierò quel bel petto trafitto,
 Scriverò sulla tomba — È un invitto
 Che salvando la patria morì. —

Nelle tacite notti, all'avello M'avrai fida compagna, lo giuro, Fin che scenda un destino men duro Ad unirmi in eterno con te! » Oh! bel sogno! ma tosto disparve, E alla veglia tornai con un voto: — Che in Italia con suono devoto Ogni bella parlasse così! —

## FRANCESCO MONTANARI

### e l'ex duca di Modena.

Alcuni confusero Francesco Montanari della Mirandola con Carlo Montanari di Verona. Come già dicemmo il primo combattè a Roma, e fu invitato a Mantova da alcuni amici di Tazzoli perchè esaminasse i forti e divisasse il modo di prenderli: e così fece. Chiesto dal governator di Mantova al governo di Modena, fu consegnato; ma l'amnistia pubblicata dal Radetzky il 19 del 1853 lo salvò. Reso allora alla patria, il duca di Modena ordinò se ne ripigliasse per conto suo il processo. Sopra di che sono curiosi alcuni documenti pubblicati nel 1860 a Modena per ordine del dittatore Farini.

Il duca ordinava si riprendesse il processo col seguente chirografo:

## AL MINISTERO DI BUON GOVERNO.

L'Ingegnere Montanari di Mirandola verrà il giorno 9 corrente consegnato dalla Autorità I. R. al confine della Moglia di Gonzaga alle nostre Autorità. Risultando il medesimo dagli atti trasmessi da Mantova reo di delitto politico, in ispecie in faccia all'I. R. Governo Austriaco, però collo scopo generale ancora di rovesciare tutti i Governi d'Italia e quindi anche il nostro, dovrà giudicarsi dall'apposita Commissione Militare residente in Modena, giusta il disposto dal nostro Editto 17 marzo scorso. Il Ministro di Buon Governo è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 8 agosto 1859.

Firm. Francesco. Gaetano Gamorra, Segr. di Gabinetto.

Compiutosi il Processo dalla Commissione Militare, questa, con Sentenza resa ad unanimità di voti nel 28 luglio 1853, assolveva il Montanari, rebus sic stantibus, dal contestatogli reato, riconoscendo in pari tempo che niuna prova esisteva in atti che l'inquisito avesse direttamente o indirettamente cospi-

rato contro il Governo Estense; e fondava tale dispositiva sulle considerazioni, che il Montanari doveva intendersi compreso nell'Amnistia Imperiale, e in ogni ipotesi, che non vi era Legge presso di noi che punisse l'azione dal medesimo commessa, non potendo l'Editto 17 marzo 1853 applicarsi al caso dell'inquisito senza fare retroagire la Legge contro il disposto del Gius comune.

Rassegnata cotale Sentenza al Duca, questi vi fece il seguente rescritto:

### AL COMANDO GENERALE ESTENSE.

- "Visto il voto della Commissione Militare in ordine all'Ingegnere Montanari, statoci consegnato dal Tribunale Militare di Mantova dopo gli esami e confronti fatti, onde sia terminato in Modena il di lui Processo, ed applicata al medesimo, a seconda delle nostre Leggi, la pena dovuta al suo delitto di alto tradimento direttamente contro la Nostra stessa Sovranità;
- « Visto che detta Commissione non volle considerare nè la di lui confessata compartecipazione a Sette segrete sotto nome di Comitati, la quale è contemplata nei Decreti del Nostro Augusto Genitore di gloriosa Memoria inscritti nel Bollettino delle Nostre Leggi, nè le da lui spiegate tendenze sovversive contro il nostro Governo, avendo egli di-

hiarato di cospirare per volere l'Italia unita, e uindi la distruzione di ogni singolo governo ora sistente;

- « Considerato essere importante di ben chiarire il unto della applicabilità o no al Montanari dell'Amistia accordata generosamente da S. M. l'Imperatore gli inquisiti, il cui processo non era ancora comito, e la quale può chiamarsi piuttosto soppressione lell'inquisizione anziche amnistia, supponendo queta condono di una pena già applicata;
- " Ci riserbiamo sui primi due punti di far rivelere il Giudizio da una nuova Commissione Militare, the Noi nomineremo tostochè vi sarà l'Auditore miitare, ora mancante. Quanto al terzo punto, dell'applicabilità dell'amnistia, sul quale si aggira la sentenza, e che non può considerarsi per altro che per la difesa del Montanari, ordiniamo intanto che si sottoponga il caso al Tenente-Maresciallo Barone Culoz, già Presidente della Commissione Militare di Mantova, onde dichiari se il Montanari, qualora non fosse stato riconsegnato prima al Nostro Governo e fosse stato arrestato in territorio austriaco, in luogo di essere stato chiesto a Noi, avrebbe fruito della grazia impartita da S. M. ed altri Inquisiti, il cui Processo non era ancora compiuto.

Pavullo, 20 agosto 1853.

Firm. FRANCESCO.

Interpellato il Barone Culoz con lettera di questa Comando Generale Militare, in data 24 agosto predetto, iu ordine al terzo punto di cui sopra, risposa con Dispaccio 10 settembre successivo N. 1211: Che nel caso che il suddetto Ingegnere fosse stato arrestato nel territorio austriaco, egli sarebbe stato senz'altro assoggettato alla Procedura pel delitto di alta tradimento commesso verso l'I. R. Governo Austriaco e tanto per la sua qualità di forastiero quanto pel la gravezza della sua compromissione egli non sa rebbe stato in nessun caso proposto per l'abolizion della Procedura relativa e conseguentemente pel l'intiero condono, perlochè la Grazia Sovrana de S. M. I. R. A. non sarebbe stata a lui estesa.

Creata una seconda Commissione composta di per sone diverse e di un diverso Commissario fiscale, che venne nominato nella persona dell'Auditore Militare Luigi Kainradh, questi nel voto conclusionale, adol tato ad unanimità dai membri della Commissione riconobbe che nel Processo mancava la prova tanti del reato in genere che del reato in ispecie di averi il Montanari mirato a rovesciare, ad eccezione da Governo Austriaco, gli altri Governi d'Italia, e quindi anche il Governo Estense, ma che l'azione punibile commessa dal medesimo si limitava alla rea intrapresa di distaccare violentemente, d'accordo col Comitato rivoluzionario di Mantova, il Regno Lombardo Veneto dal complesso dei Paesi componenti l'Impero Austriaco.

La Sentenza della seconda Commissione, in data

ottobre 4853, ritenuta l'incolpazione del Montai nel modo spiegato nel voto dell'Auditore, lo connò quale reo di delitto di lesa Maestà, in primo do alla pena della Galera in vita e nelle spese vitto e Processo, e S. A. R. vi appose, in data lovembre successivo, il seguente rescritto:

Vista la sentenza del 18 ottobre della data Comsione Militare contro l'Ingegnere Francesco del Luigi Montanari della Mirandola, troviamo da rire in via di grazia la pena inflitta al medesimo 2 anni di carcere da subirsi in un Forte.

A compimento di questa relazione aggiungiamo rescritto apposto alle preci della madre del Monari che ricorreva per grazia.

#### Al Ministro di Buon Governo.

Considerando lo stato della ricorrente vedova Monari, nonchè le grazie fatte verso i proprii sudditi S. M. l'Imperatore d'Austria, contro del quale il intanari specialmente mancò;

Considerando però dall'altro lato-che tutti gli anedenti mostrano essere un attivo e deciso rivozionario;

Commutiamo il restante della pena di 12 anni carcere che dovrebbe scontare, nell'esilio pertuo dai nostri Stati, s'egli preferisce tale comutazione.

Rientrato dopo qualsiasi tempo senza permesso o venendo respinto, dovrebbe scontare immancabilmente in carcere il suo tempo. Si avvertano poi i Governi limitrofi della qualità del soggetto e dei delitti commessi, e si ufficino affinche non dieno essi ospitalità ad un soggetto, che facilmente ne abuserebbe a danno loro e del Nostro Stato.

Firm. FRANCESCO.



Del Panteon si sono pubblicati:

## FELICE ORSINI

QUARTA EDIZIONE illustrata e con fac-simile.

# I FRATELLI BANDIERA

Seconda edizione.

## IL MARTINIO DI BRESCIA

CON ILLUSTRAZIONI

## UGO BASSI

CON RITRATTO E FAC-SIMILE

# I MARTIRI D'ASPROMONTE

seconda edizione — con illustrazioni

## CARLO PISACANE

con illustrazioni

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



